



# IL BEFFARDO

## OPERE DI NINO BERRINI:

| IL BEFFARDO fresco drammatico dugentesco - 5ª edizione - 30 mo migliaio L.     | 7,  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IL TRAMONTO DI UN RE, dramma storico in quattro atti in versi                  | 7,— |
| RAMBALDO DI VAQUEIRAS poema drammatico cavalleresco in quattro atti            | 7,— |
| IL METODO COLLE DONNE, commedia in tre atti (Edizione COMŒDIA) »               | 2,— |
| LA SIGNORA INNAMORATA, commedia in tre atti (Edizione COMŒDIA) »               | 2,— |
| UNA DONNA MODERNA, commedia in tre atti (Edizione COMŒDIA)                     | 2,— |
| IL POETA E LA SIGNORINA, commedia gio-<br>cosa in tre atti. (Edizione COMŒDIA) | 2,— |

#### DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE:

L'AVVOCATINO GOLDONI, commedia storica in tre atti-EA VIA CHIUSA, dramma in tre atti. ALL' INDICE, commedia in tre atti. ANDATA E RITORNO, commedia in tre atti. LA SETTIMANA ROSSA, commedia in tre atti.

#### EDIZIONI DI LUSSO:

- IL BEFFARDO 200 copie in carta a mano numerate e rilegate in tela.
- IL TRAMONTO DI UN RE 100 copie in carta a mano rilegate in tela.

B5334b

Serrini

DEFFATO

fresco oramatico ou.
gentesco in Iquatiro atti.
oisegni di l.d.crespi......

Sesta Edizione con notazioni musicali
34.º migliaio

a. mondadori
milano\_roma

181483.

#### PROPRIETĂ LETTERARIA

Riservati tutti i diritti per tutti i paesi, compresi i regni di Svezia, Norvegia e Olanda. - La rappresentazione e la riproduzione per la stampa sono vietate a termine e sotto le comminatorie delle vigenti leggi. - Per ottenere il diritto di rappresentazione rivolgersi esclusivamente alla Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà artistica e letteraria (Milano, Via S. Andrea, 9).

#### COPYRIGHT BY NINO BERRINI - 1921

Si riterrà contraffatto ogni esemplare di questa opera che non porti il bollo della Società Autori.

# TENENTE COLONNELLO DI S. M. UGO SEMBRANTI

MIO SOLO FEDELE AMICO DILETTISSIMO CHE PIU' VOLTE DECORATO AL VALORE E

SOTTO-CAPO DI S. M. DEL XXII CORPO D'ARMATA
COOPERO'
AL BALZO TRAVOLGENTE OLTRE PIAVE
E POI MORI'
IN UNO OSPEDALETTO DA CAMPO

IN MEMORIA.

N. B.

### PERSONE

CECCO ANGIOLIERI
MINO ZEPPA DE' TOLOMEI
MESSER ANGIOLIERO ANGIOLIERI
CIAMPOLO GALLERANI
MEOCCIO
UGONE
PUCCIO
ANSELMO
MARCHINO taverniere
MASETTO garzone
UN MAGGIAIOLO con la sua brigata

LISA SALIMBENI ANGIOLIERI FIORETTA \* GIOIOSA GIGLIA

L'azione si svolge a Siena in sulla fine del secolo XIII.

Rappresentato, le prime volte, dalla Compagnia Drammatica del Teatro Argentina di Roma, diretta da Virgilio Talli, le sere del 18 agosto 1919 al Teatro Lirico di Milano e del 7 novembre 1919 al Teatro Argentina di Roma, nell'interpretazione di Annibale Betrone (Cecco), Maria Melato (Lisa) al Fiorentini di Napoli il 17 Marzo 1920, al Regio di Torino il 3 Aprile 1920 nell'interpretazione di Uberto Palmarini (Cecco) e Wanda Capodaglio (Lisa).



A Siena sulla fine del XIII secolo nella casa degli Angiolieri in via del Re. Per la stanza un deschetto, un cassone lunghesso la parete di fronte sotto la finestra, qua e là ciscranne. In faccia a destra un camino alto, vasto, con enormi alari ai fianchi; a sinistra sempre di fronte, una finestra. Ai lati, un uscio a destra che scende alle camere terrene e al portone di strada, e due a sinistra: per uno si va nell'interno della casa; per l'altro nella stanza di Cecco.

Madonna Lisa è seduta presso il deschetto sul quale sta un forzeretto d'avorio elegante, con uno specchio d'argento a mano, oricanni, coppette ed altri molti oggetti femminili d'intorno. Madonna si fa bella, Giglia, la fante, le porge gli arnesi ed aiuta la padrona ad acconciarsi. LISA.

Ben veggo che sei giovane di molto e poco scaltra.

GIGLIA.

E voi madonna siatemi maestra.

LISA.

Imparerai cogli anni quando penserai mantenere la bellezza ed avanzare e giovane durare.

GIGLIA.

Ma se vi debbo prestare servigio convien ch'io sappia.

LISA.

È giusto. Poni mente: biacca, allume e scagliuola non usare

se prima non si cerne al buratello così com'io la cerno. Vedi?

GIGLIA.

Vedo.

LISA.

E non strisciare il volto con le mani per spanderla, ma prendi il bambagello...

> (prende un batuffolo di bambagello e si dà sul viso la bianca polverina e intanto continua).

E se altro vuoi sapere ti dirò che per tener la testa netta occorre pettine dall'avorio risegato largo e così avrai capelli belli e tutti tuoi senza torne d'altrui. Tenerli allo scoverto poi a notte il lume della luna li fa biondi e andar col capo coverto li annera. M'hai tu compresa?

GIGLIA.

Sì madonna, e bene lo terrò a mente e non lo scorderò; chè sempre prego Dio di non lasciarmi vivere in trista vecchiezza. Madonna, l'avete anche pregato voi di molto? LISA.

Perchè chiedi codesto?

GIGLIA.

Perchè avete le braccia bianche e 'l collo dilicato che pare un giglio pur or colto e invero io non vidi già mai nessuna donna che conservasse giovinezza a lungo siccome voi maravigliosamente; sì che ser Angioliero a voi non pare marito, tanto egli è vecchio e barbogio e voi madonna fresca ed odorosa.

LISA.

Egli è carico d'anni e mi potrebbe essere più che padre e quasi nonno.

GIGLIA.

Perchè, madonna, l'avete sposato?

LISA.

Si fece il parentado a mio dispetto chè mio padre volendo maritarmi per danari, mi diede giovinetta a l'Angioliero già vecchio ma pari per la casata a noi de' Salimbeni. Ed ero appena su' miei quindici anni quando di Cecco mi venne a sgravare.

GIGLIA.

Il figlio vostro ch'io non vidi ancora.

LISA.

E che tu possa non vederlo mai.

GIGLIA.

Lo dicon vago, bello, baldanzoso e solazzevole e motteggiatore e molto esperto nel trovare in rima.

LISA.

Chi dice questo dice falsità poi ch'egli è solo esperto in sonettare malvagiamente contro tutti noi e contro il padre e contro me sua madre e contro Mino Tolomei ch'è nostro amico, e a tutti dice villania; persino a quella che fu già sua amanza, la Becchina di Benci ch'ei voleva disposare e che noi gli contrastammo e ch'ei cantò con quel suo modo strambo, in luogo di laudar, vituperandola.

GIGLIA.

Se v'assomiglia egli deve pur essere

del suo corpo perfetto e assai piacevole.

LISA.

No, ch'ei non m'assomiglia e non par mio ma tiene solo tutto di messere, e non è madre in tutta Siena ch'abbia più scostumato, tristo e sfronzinato figlio. Che Dio ce lo tenga lontano.

> (Giglia è presso la porta di destra e tende l'orecchio).

GIGLIA.

Madonna udite, battono alla porta di strada.

LISA.

È vero. Dài voce a Meoccio.

(Meoccio, un famiglio tutto bianco, vecchissimo ma saldo ancora, appare da sinistra).

MEOCCIO.

Son qua madonna e vado per chi bussa,

(Meoccio esce a destra; Lisa a Giglia additando).

LISA.

Tu Giglia va a riporre il forzeretto, che più non m'abbisogna questa mane.

GIGLIA.

Vado.

LISA.

Poi scendi alle stanze terrene.

(Giglia raccoglie i barattoli, poi prende il forzeretto ed esce a destra. Meoccio rientra introducendo Mino).

MEOCCIO.

È giunto messer Mino Tolomei.

MINO.

Monna Lisa salute.

LISA.

Benvenuto.

Veniste per messere?

MINO.

Sì, madonna, per un nostro negozio ch'ho fornito.

LISA.

Meoccio andate pel padrone. E voi rimanete di grazia un po' con meco.

(Meoccio scotendo il capo se ne va via a sinistra. Monna Lisa attende che sia scomparso poi si rivolge a Mino con famigliarità).

Quali novelle rechi o Mino mio?

MINO.

Te ne porto di buone e di cattive; porto i fiorini a messer Angioliero e ne porto tremila...

(poi dopo una pausa, sottovoce)
...ma ne trassi

ben cinque.

LISA.

Dunque n'hai due mila a parte?

MINO.

Sì; che ne faccio?

LISA.

Tienli come al solito; li metterai a frutto e accresceranno la somma ch'è già grossa.

MINO.

(con ipocrisia).

Sei ben tu

che l'hai voluto.

LISA.

Io, come sempre. E poi?

MINO.

La novella malvagia. Egli è tornato.

LISA.

Chi? Cecco?

MINO.

Cecco.

LISA.

Quando?

MINO.

leri a sera.

E da ricco che s'era dipartito se n'è tornato povero e in camiscia.

LISA.

Come divers'ei potrebbe tornare da quel gavazzatore e bettolante ch'egli è?

MINO.

Ma intanto corre le taverne di Siena colla trista compagnia di Giampol Gallerani e Ugone e Puccio suoi compagnoni in gioco e in donneare; e grida forte e sacramento fa di trarre alfin vendetta contro me, maladiciando sconciamente voi sua madre e il padre come è suo costume, molte dicendo altre minacce oscure.

LISA.

Che sia giunto a sapere?

MINO.

Temo forte.

LISA.

Bisognerà guardarsi.

MINO.

E provvedere.

Abbiam fatto di molta massarizia e lo possiamo.

MINO.

Ma se Cecco resta in Siena noi l'avremo alle calcagna.

LISA.

E allora?

MINO.

Lontanarlo ci bisogna e presto e ad ogni costo ed in tal guisa che non gli sia agevole il ritorno.

LISA.

E come?

MINO.

Come sempre, destreggiandoci con messer Angioliero... zitta, giugne.

(Entra da sinistra, preceduto da un borbottìo catarroso, messer Angioliero Angiolieri, vecchio quanto il fido servo Meoccio che lo segue, ma più cadente. Ha lo sguardo spento solitamente; ma al balenìo dell'oro di un subito gli si accende).

ANGIOLIERO.

Tu mi porti danari?

MINO.

E son fiorini!

ANGIOLIERO.

Di molti?

MINO.

Pochi.

ANGIOLIERO.

Egli era un grosso affare.

MINO.

Egli era; ma è passato troppo tempo.

ANGIOLIERO.

Di' presto: quanti sono?

MINO.

Son tre mila.

ANGIOLIERO.

Ladri.

MINO.

A chi dite?

ANGIOLIERO.

A chi m'ha derubato: dovevan esser più che cinque e sono tre; dunque alcun per certo m'ha rubato.

MINO.

Messere io v'ho già detto che non voglio trattar negozî altrui e manco vostri chè sempre male accade a chi negozia come interposita persona.

ANGIOLIERO.

O Mino datti pace ch'io dico sol per dire.

LISA.

E gli dovreste render grazie.

ANGIOLIERO.

Monna

Lisa mi ha prevenuto, chè vi sono obbligato di molto... gran mercè... Senza di voi avrei perduto tutto e ne debbo la colpa alla vecchiezza, alla mia mala vecchiezza che ruba ogni forza e potere a me, che tutto mi ruba d'ora in ora... anche i fiorini.

(Si è avvicinato a Mino, ha teso le mani adunche magre e tremule prendendo il sacchetto rigonfio che Mino gli ha porto. In questo mentre, entra rapida e affannata Giglia da destra).

GIGLIA.

O madonna... o messere...

LISA.

Che t'accade?

GIGLIA.

Gente che batte e vuole entrare e dice d'essere il figlio vostro, d'esser Cecco.

ANGIOLIERO.

E tu gli apristi?

GIGLIA.

Non avevo chiave;

la tien Meoccio sempre.

ANGIOLIERO.

Così voglio.

MEOCCIO.

lo accorro...

ANGIOLIERO.

Ferma. Tu dicesti Cecco? V'è abbaglio. Cecco è lontano di Siena;... e ci stia.

MINO.

No, messere, ch'è tornato.

ANGIOLIERO.

Tu dici?

(si stringe la borsa addosso).

MINO.

Ch'è tornato.

(si ode di nuovo bussare forte).

GIGLIA.

E bussa.

ANGIOLIERO.

E lascialo che bussi. È chiuso? E ci sono le stanghe? Vagli a dire che parta... che non apro... su via...

(Giglia impaurita obbedisce e scappa a destra; Meoccio si fa presso l'Angioliero e pregando per Cecco:)

MEOCCIO.

Padrone...

ANGIOLIERO.

(aspramente).

Non far motto tu.

(poi volgendosi agli altri).

Che novità è codesta? Ne sapete novelle?

LISA.

Noi sappiamo ch'è tornato

quel vostro figlio scostumato e pazzo e vuole entrare in casa a contrariare.

MINO.

(con finta pietà).

Apritegli messere ed accoglietelo ch'ei se ne torna assai male in arnese.

ANGIOLIERO.

Come, male in arnese?

LISA.

Se n'andò

al legato del Papa nella Marca d'Ancona ricco, come voi sapete che lo forniste per andare orrevole, e se ne torna povero e in camiscia.

ANGIOLIERO.

Il malanno m'ha colto, oimè!

(a Giglia che è rientrata). Ebbene?

GIGLIA.

Signore, ho fatto l'ambasciata vostra per attraverso l'uscio.

ANGIOLIERO.

E ch'egli ha detto?

GIGLIA.

Ha stempeggiato e urtato un poco e poi ha riso molto con un ch'era seco ed ei chiamava Ciampolino, quindi se n'è ito.

ANGIOLIERO.

Da vero?

GIGLIA.

Sì, messere.

ANGIOLIERO.

Ne sei ben certa?

GIGLIA.

Sì, poi che rimasi un poco dietro l'uscio ad osolare e bene udii lo scalpiccio e le voci lontanare facendosi più fioche a poco a poco, sino a farsi vane.

ANGIOLIERO.

Allora Mino andiamo a conteggiare questi fiorini ed anche mi dirai come il gramo negozio fu condotto.

> (Ser Angoliero e Mino stanno per avviarsi quando la finestra, spinta dal di fuori, si apre vio

lentemente e aggrappato all'inferriata appare Cecco Angiolieri. Tutti si ritraggono spauriti Cecco dà in una risata e poi:)

#### CECCO.

Salute a tutti. Non vi spaurite. Son io, son Cecco vostro, a voi congiunto di carne e sangue... Già... non si direbbe che un figlio debba dar salute a' suoi nella sua casa... stando alla finestra...

> (Si volge verso la strada di sotto e con voce forte, sillabando per farsi udire)

Ohè Ciampolino... tien ferma la scala che sulla cima svetta.

(Meoccio rompe il silenzio per primo non potendo frenare la sua commozione)

#### MEOCCIO.

O Cecco, o Cecco,

tenetevi ben fermo o pur scendete ch'è meglio: avete la morte di sotto.

#### CECCO.

Finalmente una voce ch'ha d'umano i' odo in casa, e mi vien da un famiglio.

#### GIGLIA.

Sì, tenetevi...

CECCO.

E d'una fante.

LISA.

Orsù

vuoi far favoleggiare il vicinato? Discendi.

CECCO.

Zitti, chè mia madre parla. Parlate ch'io vi guardo. Siete bella: siete tutta d'un liscio smisurato. Se manca vi provvedo il fattibello...

ANGIOLIERO.

O anima perversa.

CECCO.

Toh, mio padre!

ANGIOLIERO.

Non far motto e discendi.

CECCO.

Almen lasciate che v'inchini. Vivete fresco e sano e siete in sugli ottanta o'n quella vece. Vi fan buon pro' i fiorini che tenete nell'arche ed anche, come pare, a dosso. Insomma ho visto la famiglia tutta... o quasi...

> (mette il capo dentro un quadretto, da una parte, quanto più può e scorge Mino che si teneva dall'altra in fondo).

No, tutta...! ci sei... e fatti innanzi, Mino del mio cuore... e dimmi, ti fai Zeppa chiamare sempre... no?... Ma che bel nome che t'han dato, Zeppa! Del danaro che tu vai arraffando attorno n'hai zeppa la borsa tua, o pur sei zeppa perchè metti zeppe ovver zizzania nelle case altrui?

MINO.

(con finta rassegnazione) Che il Signor nostro vi perdoni il male che mi volete.

LISA.

(inviperita)

Basta... è troppo... andiamo in altra stanza... e tu rimanti a grado.

CECCO.

No... restate... un momento... che vi parli...

(La voce di Ciampolino viene dal basso e grida:)

#### CIAMPOLINO.

O Cecco... Cecco... che fai? Per guardarti ho il collo torto come ad uccellare. Discendi.

CECCO.

(volgendosi in basso)

Aspetta.

(poi al padre)

Voi babbo ascoltatemi:

ogni capretta ritorna al suo latte chè il sangue è una cosa molto stretta, ed io ritorno savio e di buon cuore però ch'io ho tanto e tanto mal patito che pietade n'avrebbe ogni crudele.

#### ANGIOLIERO.

Di ricche vesti e di molti dinari io t'ho fornito e di cavalcatura per andar nella marca al Cardinale a migliorar la tua condizione. Ed ora mi ritorni in quello stato?

CECCO.

Per malizia di Cecco Fortarrigo che mi spogliò e turbò il mio buon avviso.

ANGIOLIERO.

Che dici?

CECCO.

Apritemi e vi spiegherò.

LISA.

Del Fortarrigo dice, di quel tristo che odia il padre, quanto Cecco noi. No, non gli aprite ch'ei gioca d'astuzia.

MEOCCIO.

(supplice)

Padrone!

LISA.

E viene per aver fiorini; non per altro.

MEOCCIO.

(c. s.)

Messere!

LISA.

(aspramente)

E se volete

esserne certo, apritegli e vedrete.

CECCO.

E chi ha parlato mi sarebbe madre!

#### MEOCCIO.

(all'Angioliero pregando e supplicando pel figlio di lui)

# Mio buon padrone!

#### ANGIOLIERO.

(cocciuto, duro, avaramente pauroso)

No, non gli aprirò.

#### CECCO.

Non mi aprirete? E che m'importa! Volli vedervi; ebbene v'ho veduto e vedo. Ho voluto parlarvi e v'ho parlato e parlo. Tutto quel che voglio arraffo; e voglio entrare in casa ed entrerò. Asserragliate gli usci e chiavardateli; date mano a serrame e catenacci, abbassate le stanghe e l'impannate, finestre e porte e botole abbarrate, dico che voglio entrare ed entrerò; non vi scordate ch'io mi sono Cecco.

(si rivolge verso il basso). Ciampolino, discendo.

> (prima di sparire con una risata, grida:)

> > A rivederci.

(tutti rimangono silenziosi un

attimo, spauriti dall'affermazione bizzarra di Cecco: poi l'Angioliero si scuote e fa un passo verso la finestra, ma si arresta e indietreggia a portare sul cassone la borsa rigonfia e poi si avvicina cauto alla finestra, e guarda fuori guardingo e pauroso, indi ordina:)

# ANGIOLIERO.

Meoccio, chiudi. Poi vatti per casa a far serrata come ha detto Cecco e torna a riportar le chiavi...; tutte.

#### LISA.

Tu Giglia segui ed aiuta Meoccio.

(Meoccio obbedisce a malincuore e se ne va a destra; Giglia lo segue).

#### LISA.

Chi sa qual nova impresa contra noi della sua casa, va tramando Cecco!

#### MINO.

Non date peso a quelle spippolate, chè Cecco è begolardo.

### ANGIOLIERO.

Per prudenza intanto giova starcene ben chiusi; e per buona ventura questa nostra casa che fece edificare Jacopo, mio padre, mentre era banchier di papa Gregorio, è salda e sicura sì come un castelletto, quando è ben serrata.

LISA.

Ma non possiamo star qua dentro sempre come prigioni, per timor d'un solo.

MINO.

Ch'è vostro figlio.

ANGIOLIERO.

Ma vorrei sapere perchè ha fatto ritorno.

LISA.

Perchè s'era condotto al verde, come sempre, quando se ne rincasa.

MINO.

Secondo la voce fu spogliato da chi gli era compagno: Cecco di Fortarrigo.

ANGIOLIERO.

E fino a quando quel manigoldo vivrà scostumato ed userà meno sgraziati modi?

LISA.

Chi mal s'accozza non si ammenda mai.

ANGIOLIERO.

E lo dovremo sempre sofferire?

MINO.

Ci sarebbe pur modo...

(dà un'occhiata d'intelligenza a Lisa).

ANGIOLIERO.

Quale?

LISA.

(lo contraccambia e lo incita a parlare).

Dite.

MINO.

Lontanarlo.

ANGIOLIERO.

Ed ei torna.

MINO.

Ma tenerlo lontano in modo che non torni più... o almeno che 'l tornare sia men facile.

ANGIOLIERO.

E come?

MINO.

Intanto non fornirlo molto

ANGIOLIERO.

Ben dici.

MINO.

...per mandarlo come faceste, solo nella Marca d'Ancona troppo qui vicina.

ANGIOLIERO.

E dove

consiglieresti?

MINO.

Non saprei... più lungi... come sarebbe oltre monte, per Francia, o in Alemagna, od oltre mare a Londra, con qualche ricco mercatante nostro.

ANGIOLIERO.

E lo volesse Iddio! Ma son passati que' bei tempi di forte gioventù,

quando dicendo addio a Siena nostra, recando a dorso di mulo i torselli di merce, prendevamo per la via francigena correndo per le fiere di Sciampagna, di Brie, di Bar, di Troies, mercanteggiando prima pepe e cera, cannella e zafferano, per scaltrirci: e fatti esperti poi della moneta, negoziavam danari d'ogni gente, cambiando turonesi in proveggini, e veneziani grossi in isterline, e danari pisani in melgoriesi. e lire di moneta mista in lire di bei reali coronati e tutto riducevamo in buon oro di Teri. Ma son passati que' tempi gagliardi che alla sanese gioventù pareva per far ricchezza troppo stretto il mondo. La frolla giovinezza d'ora intende a scialacquare in cene ed in sollazzi le faticate ricchezze de' padri. e imitare in brigate spenderecce quella costuma ricca discoverta da Nicolò Salimbene e da Caccia e da Tingoccio e Bartolo e Mugaro e dallo Stricca e dagli altri vanissimi. che in dieci mesi seppero dar fondo a ben dugento mila e più fiorini. Li danni Iddio pel malo esempio dato!

MINO.

Ai padri sta di porre il freno.

LISA.

(con uno sguardo a Mino). E togliere

i figli dalle brigate malvage.
Ricordate che Cecco sta sui libri
della Biccherna già più d'una volta,
che 'l suo vagare a notte dopo il terzo
suono della campana del Comune,
v'ha fatto già sborsar più d'una ammenda.

MINO.

Così messere io vi consiglierei di mandar Cecco lontano, oltre mare, presso uno di quei ricchi mercatanti che ancora dànno fama a Siena nostra, perchè ve lo trattenga.

ANGIOLIERO.

Trattenere quel furbo indemoniato? E come fare?

MINO.

Fare in modo che Cecco mai non possa avere a un tratto ciò che in molti mesi gli venisse per sua provesione; perciò costretto sia a rimanersi e non possa partirsi a suo piacere, ma solo al vostro, per manco di averi.

ANGIOLIERO.

Tu mi consigli bene.

MINO.

E se volete

anche mi adoprerò.

LISA.

Date poteri

a Mino.

ANGIOLIERO.

Sì, provvedi, come fai per tutte le mie cose che la mia vecchiezza maledetta m'impedisce.

> (Mino e monna Lisa si scambiano uno sguardo lieto di vittoria. Meoccio seguito da Giglia, rientra tenendo pel materozzolo un mazzo di chiavi).

MEOCCIO.

Messere ecco le chiavi.

ANGIOLIERO.

Ti sei fatto certo che ogni serrame sia ben fermo?

MEOCCIO.

Come una rocca o meglio come carcere.

ANGIOLIERO.

Ed ora venga Cecco!

(L'Angioliero ha pronunziata la frase con voce più forte quasi come a sfida e subito la voce di Cecco che pare lontana perchè fioca, e pur vicina perchè distinta, risponde:)

CECCO.

E Cecco viene...

MINO.

La voce sua!

ANGIOLIERO.

(quasi incredulo).

Udiste?

LISA.

(guardandosi attorno paurosa)

E donde venne?

(tutti sono impauriti meno Meoccio e Giglia che sono solamente pieni di stupore. Ed ecco che la voce strana di Cecco riprende).

E Cecco giunge.

LISA.

Oimè!

ANGIOLIERO.

(a Meoccio con ira)

Tu che dicesti?

MEOCCIO.

Ma tutto è chiuso.

CECCO.

E Cecco s'avvicina!

LISA.

lo tremo tutta, Mino...

MINO.

(si è avviato con Lisa verso la seconda porta a sinistra).

Andiamo via.

ANGIOLIERO.

Che fate? Mi lasciate?

(in preda a terrore si avvia verso Lisa e Mino che si sono

raggruppati sulla porta di sinistra. La Giglia invece va a destra: Meoccio solo è rimasto nel mezzo. La voce di Cecco riprende:)

CECCO.

E Cecco arriva...
non per la porta... e non sale... discende;
e in casa vien dal tetto... eccomi qua!

(Cecco casca dalla cappa del camino con una risata. Monna Lisa e Mino scompaiono a sinistra. Giglia a destra. L'Angioliero si è accorto di aver lasciata la borsa sul cassettone e vorrebbe ritornare a prenderla, ma la calata rumorosa di Cecco lo mette in fuga. Cecco soffia, si scuote dai panni e dal viso la caligine, ma le mani e la faccia son nere, e il viso pare coverto da una maschera sghignazzante).

## CECCO.

Volevo entrare in casa e sono entrato...; sei rimasto tu solo o buon Meoccio!
Fugge chi teme e mi teme chi m'odia; e quei di casa son fuggiti tutti.
Tu solo m'hai voluto bene sempre.

### MEOCCIO.

(con profonda intima commozione, con umile dolcezza quasi paterna:) Io t'ho pensato prima che nascesti aspettandoti come un padre e poi t'udii vagire e balbettare infante, e a poco a poco crescere ti vidi...

CECCO.

(pure commosso, con malin-conia:)

E in luogo di mia madre già nemica per addormirmi tu parlavi in rima, canticchiandomi le tue cantilene, le tue ballate e i tuoi strambotti al modo popolano che tu stesso rimavi; e a me così tu fosti a un tempo amico e maestro di rime... O poesia, dolcezza della vita mia beffarda, sola fida compagna mia sei tu che sgorghi in risa su dal mio tormento.

MEOCCIO.

O Cecco... Cecco...

(la commozione gli rompe la parola).

CECCO.

(comprendendo lo abbraccia). Qua... dammi un baciozzo.

MEOCCIO.

Come vorrei che la buona ventura fosse sempre con te.

E invece mai non è meco... Su via... dammi novelle.

MEOCCIO.

È giunto ancora un segno che la tua rinomanza si spande.

CECCO.

Donde è giunto?

MEOCCIO.

Di Fiorenza. È un sonetto che comincia: « Oltre la spera che più larga gira »; ma gli è sottile e oscuro e non l'intendo; dice d'una Beatrice...

CECCO.

È di Dante degli Alighieri, fiorentino. Dove l'hai?

MEOCCIO.

L'ho riposto là nella tua stanza e tenuto nascosto, perchè sai che alle rime Messer non fa accoglienza. Vado a torlo?

Non ora...; poi.

MEOCCIO.

Ti è noto

dunque il poeta?

CECCO.

Sì, che già scambiammo alcune rime e lo conobbi stando ne l'oste contro gli Aretini. È ardente impetuoso violento quando fa discorso, ma più spesso si tace colla fronte solcata di pensieri.

Egli è filosafo e nel dire in rima si attiene al modo oscuro provenzale; e già mi consigliò di mutar canto ed io risposi con quel mio sonetto:

« Lassar non vo 'l trovare di Becchina, Dant'Alighieri, e dir del Mariscalco... »

MEOCCIO.

Sì, lo rammento ora...; e ben ti consigliava quel poeta.

CECCO.

Ma come posso mutar canto quando

da la cima del capo infino al suolo cosa non regna in me che bona sia: e per ogni oncia di carne ch'ho a dosso, io ho ben cento libbre di tristizia? Ho un padre ricco che mi tiene magro e tanto avaro come niun fu mai. che già dieci anni gli ruppi un bicchiere e di maladiciarmi ancor non molla. E generato fui da fitto duolo, ebbi per balia la malinconia e mai non vidi chi mi fosse mamma: chè monna Lisa seppe sì ben fare, che Mino colmo ed io voto ho lo staio. e ch'io mi sia suo figlio a me non pare ma figliastro. Così che nato ricco la povertà mi tiene per figliolo e son sì magro che quasi traluco, della persona no ma dell'avere chè di danari son sì mal notrito. E povertà m'ha sì disamorato che se scontrassi Madonna per via non la conoscerei in fede mia: e d'altra parte m'ha 'l cuor sì agghiacciato ch'ognun potrebbe farmi villania. Così sventura sempre m'accompagna, ond'io mi posso cotal vanto dare, che se toccassi l'or, piombo 'l farei; e se n'andassi al mar non crederei gocciola d'acqua potervi trovare;

e se tornassi in Siena, come venni, per parlare a' parenti miei, dovrei dar la scalata alla finestra e quando volessi in casa, ove son nato, entrare, del camino calarmi dalla cappa.

E come posso allor gentileggiare e nel mio vivere e nel mio cantare, io che sì poco ho di quel che vorrei, e come posso far che non m'accada che il canto non mi torni in rifischiare, se per mio danno son ridotto omai tre cose solamente avere in grado: cioè la donna, la taverna e 'l dado?

MEOCCIO.

Perchè Cecco sì mal parlando vai...

CECCO.

(che a poco a poco si era acceso, ad un tratto, improvviso, muta tono e modo e rumorosamente allegro prosegue:)

Tre cose che mi hanno il cuore lieto ma che non posso pur ben ben fornire, perchè taverna e dado non dàn gioia a chi non ha moneta e della donna qual'è senza danar innamorato, faccia le forche e impicchisi egli stesso: così la donna, la taverna e 'l dado le mi conviene usare anche di rado.

MEOCCIO.

Ma in nessun modo dunque ti potrai ridurre, o Cecco, a parlar saggiamente?

CECCO.

Ridurmi come uom saggio a parlare? Non mai! Ma voglio per certo da quindi innanzi molto saggiamente oprare.

MEOCCIO.

E Dio : aiuti.

CECCO.

Tu devi aiutarmi.

MEOCCIO.

Come...?

CECCO.

Per sì gran somma di dolore io ho impegnate tutte le mie risa, che a riscattarle venni con iscorta molta d'astuzia, d'odio e di vendetta. Ed anche venni con desio amaro di ficcare lo sguardo sino in fondo al buio sozzo della nostra casa, che tremar ne dovrà chi troverò. E tu per questo mi devi aiutare.

MEOCCIO.

lo aiutarti? E come posso mai...!

CECCO.

Mio padre m'odia... o almeno mi disama. E bene, io lo comprendo; egli è discreto, severo, temperato ed operoso, ed io sfrenato, gavazziere e pazzo, egli avarissimo ed io scialatore, e siamo in tanta discordanza ch'egli può bene dubitar d'essermi padre.

MEOCCIO.

Che dici Cecco...

CECCO.

Eh... non temere il puzzo

delle parole.

MEOCCIO.

Ma tu... ?

CECCO.

Che Madonna

non abbia fatto becco mai Messere?
Tu vuoi dir questo? No, non lo puoi dire.
Dunque a mio padre sia dato perdono.
Ma monna Lisa deve esser pur certa

d'avermi partorito e di esser madre, chè nel figliare c'è questa certezza...! E allor perchè, com'è costume dolce, non mi raffrena il padre ma l'aizza, non mi sorride mai come una mamma, ma sempre guata con malvagia cera, perchè si empiosamente si comporta e tutto fa contro natura e m'odia? Perchè... perchè?... aver nemica e ostile colei ond'io mi nacqui... di'... perchè?

MEOCCIO.

O Cecco non cercar... non indagare...

CECCO.

Perchè c'è Mino fra mia madre e me; e guai a l'uomo che 'ntra sè congiunti di carne e sangue, male s'intrometta. Per Dio, Min Zeppa, or son giunte le tue, chè in te tutto il mio male raffigura e voglio tutte mie vendette fare, e trar dal viso tuo falso e compunto, la maschera che a tutti ti nasconde.

MEOCCIO.

Ma che vuoi fare, Cecco...?

CECCO.

Vo' seguire

una traccia che molto chiarirà.

MEOCCIO.

E quando avrai chiarito e visto, allora piangerai come non hai pianto mai.

CECCO.

No; canterò un mio novissimo canto, per rallegrarmi del mio novo pianto.

(Meoccio dimena il capo scontento e con cera dolorosa. Dalla porta di sinistra appare Mino cauto, avanzando il capo. Cecco lo vede e con un'esplosione ironica di voce:)

CECCO.

O guarda, Zeppa.

MINO.

(pauroso e mellifluo). Cecco, statti buono...

CECCO.

Avanza pure quel tuo santo volto da Lucca senza tema.

MINO.

(sorridendo con isforzo).

Tu se' sempre

di buon umore.

(contracambiando con accentuata gentilezza).

Quando ho la ventura di rivederti. Dimmi su... che vuoi?

MINO.

Io vengo a nome di Messer tuo padre...

CECCO.

Ebbene?...

MINO.

(con finta compunzione).

E vi vorrei in accordanza, pel bene che vi porto a tutt'e due.

CECCO.

(imitando la voce dolciata e insinuante di Mino)

Tu se' di cuore buono ed io son tristo a non lo ricordare sempre...

MINO.

(avanzando e con incertezza)

Allora...

ti chiederei... di grazia...

Ma che vuoi

che ti avvicini... mi vuoi abbracciare?

(Cecco fa un passo innanzi aprendo le braccia vigorose più per stringere che per abbracciare e Mino si ritrae con moto brusco).

No?

MINO.

Cecco mio... vorrei...

CECCO.

Tu parli... parli...

e non mi guardi... e dove guardi... là... Ah! Vedo!...

> (Cecco ha seguito lo sguardo di Mino e volgendosi ha posato gli occhi sul cassone, ove sta la borsa rigonfia. Allora dà in una vorace esplosione di voce quasi selvaggia. Mino vorrebbe avanzarsi).

MINO.

Cecco!

CECCO.

(ferocemente)

Indietro!

(Mino si è ritirato spaventato:

Cecco si precipita sulla cassapanca, afferra vogliosamente la borsa, la stringe a sè, la carezza, la palpa e poi con finta ingenuità chiede:)

E son ?...

MINO.

(incerto sulle intenzioni di Cecco, a mezza voce).

Fiorini...

CECCO.

Fiorini? Tuoi?

MINO.

Sì.

CECCO.

(giocondamente).

Sì?

MINO.

(pauroso, correggendosi pronto)

No.

CECCO.

No? Di chi

son dunque... sono di nessuno?

MINO.

Sono

da conteggiare ancora.

CECCO.

A chi?

MINO.

A tuo padre,

per un negozio suo che gli ho fornito.

CECCO.

E sei venuto per riaverli?

MINO.

Sì.

CECCO.

E conteggiarli? Dove?

MINO.

Nelle stanze

di messer Angioliero.

(Cecco si è alzato, ha riguardato mesto la borsa e poi fa un atto come di restituzione).

CECCO.

È giusto.

(Mino si rischiara tutto e tende le mani; ma Cecco, preso come da un dubbio improvviso, ritiene la borsa):

Ma

perchè mio padre non venne egli stesso?

MINO.

(impacciato).

Ei non venne...

CECCO.

(pronto).

Perchè rimase. Dunque non fa fidanza in me suo figlio? O forse mi sdegna?

MINO.

No...

CECCO.

(sdegnandosi).

Fuggito egli è dianzi; ora te manda ed io del suo sospetto forte mi dolgo. Sono io forse un ladro? Sono forse un Salvagno o pur Capocchio?

MINO.

Ma no... che dici?...

(violento marciando contro Mino).

Sì, mi tien per ladro

e lo pensi pur tu.

MINO.

(ritraendosi pauroso)

CECCO.

Sì, lo pensi

e lo dimostri con la tua richiesta...

MINO.

Io ... ?

CECCO.

(furente)

Di questi fiorini. A me, del ladro! E così dunque in casa son tenuto? Ah per Dio... no... vi voglio pur mostrare chi sono. Va a ridire che i fiorini messer li avrà dal figlio o pure mai.

(Cecco si è via via sdegnato, alzando la voce, minacciando, finchè Mino è fuggito: allora dà in una risata).

Meoccio, hai visto come lo pagai?

(Poi ballando, canticchiando,

gongolando, porta il sacchetto sul tavolo e lo apre).

MEOCCIO.

Che vuoi tu fare?

CECCO.

Guarda, tocca, annusa...; o belli... o cari... ed io che non vi avevo nè pur fiutati. Ma gli è tanto tempo che più non vi assaggiavo: perdonate.

(Mette le mani nella borsa, ride, poi se ne stacca e la contempla: in questo Giglia è apparsa da destra; e Cecco con subito impeto riprende):

Gli buon parenti, dica chi dir vuole, a chi ne può aver sono i fiorini che star ti fanno chiaro e pien d'ardire, e son parenti che nessun sen duole. Quando pochini me n'entrano in mano e per averne dì e notte peno, sto vergognoso come un can randagio e son più vil che non fu pro' Tristano. Ma se m'avvien talor per avventura che alquanti me ne vengan'uncinati, par ch'ogni cosa mi torni a ragione, mi sento vie più ardito di un leone e intorno a me tutto il mondo mi ride. Inver fra tutte sola è la moneta la miglior musa che fa l'uom poeta.

(Cecco si è trovato faccia a faccia a Giglia, che si era avanzata per udirlo, e le stampa un bacio in viso; Giglia, tra spaurita e contenta, fugge via e Cecco va al tavolo, ficca le mani nella borsa, le ritrae piene e comincia a riempirsi la tasca. Meoccio si dispera).

MEOCCIO.

Oimè, Cecco, che fai?

CECCO.

Non disperarti: mio padre me n'ha dati sempre tanti che alcuni ne voglio restituire. Mi serviranno per la bella impresa che preparando vo' per Mino Zeppa.

> (guarda la borsa che si è vuotata quasi a mezzo; va ad aprire la cassapanca, vi guarda dentro, ritorna a prendere la borsa, poi va al cassone aperto, si inginocchia di fronte, vi ripone la borsa e se ne rimane un poco armeggiando; in questo ha detto a tempo:)

S'è un poco floscia! Aspetta! Ti rigonfio!

MEOCCIO.

Ah Cecco, Cecco, me ne vado, sai, per non vedere...!

(si rialza e chiude).

Sì, vai pure. È fatto.

(Meoccio esce a destra: da sinistra riappare Mino; sta sulla soglia tenendo con una mano aperta la porta),

CECCO.

Se' di ritorno?

MINO.

E vengono con meco madonna Lisa e messer Angioliero.

CECCO.

Potenza di una borsa ben fornita!

MINO.

(rivolto a l'interno dice)

Avanzate chè Cecco è me' che 'l pane;

nevvero?

CECCO.

O Mino, quanto sei mellifluo...!

MINO.

lo voglio metter pace.

E pace sia; son me' che 'l pane fresco ed odoroso appena disfornato.

MINO.

(a quei di dentro). Entrate dunque

chè Cecco invita.

CECCO.

E poi sono spalmato di tutto il mele che da Min trasuda.

MINO.

Entrate... entrate...

(Entrano Lisa e l'Angioliero guardinghi).

CECCO.

Com'è buffo il caso; pur io dianzi ero il sollicitoso ed or concedo udienza come un Re. Tu se' potente piccolo fiorino; per cui t'inchina padre, madre e Mino.

LISA.

Vedi qual tristo sei che solo adori la vil moneta e dài il tuo vizio altrui.

Qual maraviglia di parole nuove...!

MINO.

Tua madre parla a modo, chè quaggiù il bene non è tutto in far ricchezza.

CECCO.

Sei tu Mino che dici quel ch'io odo? E di te prima, ha parlato mia madre?

MINO.

Sì, perchè noi veniamo a te con altri e diversi pensieri.

CECCO.

(si pone in guardia). Non v'intendo.

MINO.

La tua vita di sciopro è poco degna della casata vostra e di te stesso; e non veniamo a te per procacciare, ma per fornirti e trarti da' disagi.

CECCO.

Il mondo si sovverte. O babbo udiste?

## ANGIOLIERO.

(che aveva cercato qua e là vanamente, con irruenza brusca)

Orsù... dove hai riposto que' fiorini?

CECCO.

Alla buon'ora; voi parlate aperto.

MINO.

(scontento dell'uscita dell'Angioliero corre ai ripari).

O messer Angioliero, quella somma ch'io vi portai è ancor da conteggiare e se manca la perdo io e non voi.

CECCO.

O Mino, tu mi fai trasecolare...!

LISA.

Sta cheto e ascolta lui.

CECCO.

Non parlo più.

MING.

Non dico de' danari; son certo che tu me li darai... Ma se tu fossi un giovane di senno, accoglieresti un mio consiglio.

LISA.

(con insueta voce dolce)

O Cecco, se tu fossi

un poco mansueto!

MINO.

(poggiando la voce sul verbo «fossi», accentuandolo come un tema conduttore sinfonico, che sarà poi ripreso, svolto e concluso dal notissimo sonetto di Cecco Angiolieri);

Se tu fossi

accorto in negoziare come il sei nel far pazzie, ti vorrei dare un modo di viver lieto e far ricchezza a un tempo.

ANGIOLIERO.

Ah... far ricchezza! Oh se tu fossi saggio...!

CECCO.

E... s'io lo fossi?

MINO.

A te confiderei un'ambasciata ricca assai.

CECCO.

Per dove?

MINO.

Per le terre di Francia... o per Provenza da prima...

LISA.

O Cecco, per Provenza bella, per la terra dei canti e degli amori... se tu fossi poeta... e ben lo sei.

> (Cecco guarda sua madre con istupore e poi Mino, come due congiurati a' suoi danni: ma si raffrena e simulando)

CECCO.

Per quando la partenza?

LISA.

(pronta troppo).

Per domani.

MINO.

(correggendo la fretta di Lisa).

O doman l'altro...

CECCO.

Così presto?

MINO.

Preme.

ANGIOLIERO.

Se tu fossi bramoso di guadagno.

LISA.

Se giudizioso fossi.

MINO.

Ed arrendevole...

LISA.

E fossi preveggente...

MINO.

Ed assennato...

ANGIOLIERO.

Ed obbediente fossi...

MINO.

E fossi scaltro...

LISA.

E se tu fossi...

(Tutti si sono fatti attorno a Cecco balestrandolo di consigli; Cecco ha lasciato fare, ma infine scoppia):

CECCO.

Basta... basta...!

S'io fossi foco, arderei lo mondo; s'io fossi vento lo tempesterei; s'io fossi acqua io l'allagherei; s'io fossi Dio lo manderei 'n profondo. S'io fossi Papa, allor sare' giocondo chè tutti i Cristian' tribolerei: s'io fossi Imperator, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. S'io fossi morte, anderei da mio padre, s'io fossi vita fuggirei da lui: similmente faria di mia madre. S'io fossi Cecco, com'io sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, le brutte e vecchie lasserei altrui.

(Lisa, Angioliero e Mino si sono scostati e stanno paurosi e intontiti dalla violenza di Cecco, che però finisce in una sghignazzata. Ed ecco la voce di Ciampolino venire come quella di Cecco).

# CIAMPOLINO.

O Cecco... Ceccoo...!

#### CECCO.

(alla voce strana si guarda attorno, poi capisce e va al camino).

Ciampolino.

(Ciampolino balza anch'egli ¿iù dalla cappa del camino come Cecco).

### CIAMPOLINO.

Che nera strada hai preso; ma ti giungo; sempre ti segue Ciampolino tuo.

CECCO.

E appena giungi ripartir bisogna.

CIAMPOLINO.

Ma prima voglio bere: ho sete; quella fuligine m'ha fatto gola secca.

CECCO.

Hai sete? E la terrai, che 'l buon messere ha più di cento cogna di vernaccia e non daratti un gotto di raspeo. Ma vieni, andremo a bere fuori.

(si rivolge all'Angioliero).

Entrammo

giù dal camino, ma vogliamo uscire per la porta di sotto; e a dimostrarvi qual buon figliuolo è Cecco vostro, voglio darvi la borsa in cambio della chiave.

> (Cecco apre la cassapanca e ne trae la borsa di nuovo miracolosamente rifatta tonda e rigonfia: la porge al padre che l'afferra e prende la chiave in cambio).

Ecco prendete. Ciampolino, andiamo.

(poi di sulla soglia)

Min Zeppa, fatti un poco più astuto per trapolare Cecco di Angiolieri, e guardati, chè tra Provenza e Francia io mi rimango a Siena... ed ora aiuta ser Angioliero a conteggiar fiorini.

> (Cecco esce. Intanto l'Angioliero ha pertato la borsa sul tavolo, l'ha aperta, vi ha ficcate le mani dentro, poi le ha ritratte di scatto come se avesse toccato una serpe; indi quasi senza voce:)

## ANGIOLIERO.

O Mino... O Lisa... Oimè...!

LISA.

Che c'è?

ANGIOLIERO.

Guardate:

non son fiorini più...

LISA.

Che sono?

(Lisa, Mino e poi di nuovo l'Angioliero affondano le mani nella borsa traendo panni lani ed oggetti diversi).

LISA.

Un panno...

MINO.

Una berretta...

ANGIOLIERO.

(disperatamente) Stracci...

LISA.

(tendendo le braccia verso la porta ove Cecco è scomparso). Maledetto...!

(Allora di fuori, dalla strada, quasi come una risposta, con una cantilena beffarda:)

CECCO.

Gli buon parenti, dica chi dir vuole, a chi ne può aver sono i fiorini che star ti fanno...

CIAMPOLINO.

O Cecco, vieni...

CECCO.

Vengooo...!

CALA LA TELA.









Un verziere dietro una casa. Nel fondo corre un muro, tutto ricoperto di verzura, che gira e si perde a destra in un folto di alberetti: e nel muro vi è una porticina ferrata che si chiude con un catenaccio. A sinistra si affaccia la casa, con una porta coverta da una pensilina a tegole rosse ed una finestrella a lato. E' sera di calendimaggio.

La scena è deserta: giunge un suono di liuto e di vivuole e delle voci cantano; poi da sinistra scende monna Gioiosa, belloccia, appetitosa, ed ascolta. Poco dopo sulla soglia appare Mino.

MINO.

Che fai?

GIOIOSA.

Non mi vedete? Ascolto. Cantano...

MINO.

Chi canta?

GIOIOSA.

E come lo potrei sapere?

MINO.

Ben io lo so.

GIOIOSA.

Sì? Ditelo...

(La musica e i canti si sono taciuti).

MINO.

Taluno

che non ha sonno, come te, e sen viene cantando per vagheggiarti.

GIOIOSA.

(ridendo scherzevolmente).

Oh Messere...!

Egli è calendimaggio e le brigate de' musici e cantori sono tante stanotte,, chè di vagheggioni avrei troppa dovizia.

MINO.

(guardandola sospettoso). Sei appetitosa parecchio e scaltra.

CIOIOSA.

Forse che amereste aver per casa donne laide?

MINO.

Basta;

rientra.

(Monna Gioiosa si avvia verso sinistra e Mino verso la porticina a muro). GIOIOSA.

E voi volete uscir di là questa sera?

MINO.

No, voglio farmi certo, stasera che il famiglio è fuori casa, che sia ben chiusa questa porticina che soverchia fidanza non mi dà; e un giorno o l'altro la farò murare.

GIOIOSA.

E vi torrete il modo più sicuro d'entrar senz'esser visto.

MINO.

Perchè mai vi tolsi dal contado e vi portai

in Siena?

GIOIOSA.

Come sospettoso siete.

MINO.

Colle femmine mai non è certezza.

GIOIOSA.

Riprende il canto.

MINO.

Su... ch'è tardi... via.

(Mino è ritornato a sinistra, ha spinto Gioiosa entro la casa ed è scomparso. Il canto è ricomincia. to avvicinandosi a poco a poco. Allora monna Gioiosa è riapparsa, e svelta e leggera, è corsa alla porticina, ha ritirato il chiavistello socchiudendola, poi è rientrata a sinistra chiudendo a chiave di dentro. Il canto si tace e, poco dopo, la porta nel muro, spinta dal di fuori, si apre, e appare Cecco che guarda, ascolta, poi avanza e si trae dietro Ciampolo, Ugone e Puccio. Tutti e quattro hanno un mantello, col cappuccio, di egual colore ed un liuto gettato sul dorso).

CECCO.

Questo è il verziere e codesta è la casa.

CIAMPOLINO.

E la donna?

CECCO.

Dà tempo. Ed ecco quella piccola porta, che vi dissi, a muro, celata dalla verzura, per dove entrammo noi pur ora. UGONE.

E codest'altra?

CECCO.

È la porta di retro casa e innanzi un'altra mette nella strada a fronte. Vi ritrovate?

PUCCIO.

Sì.

CECCO.

Guardate attorno

bene.

CIAMPOLINO.

Già m'ho guardato.

CECCO.

Abbiam la notte illune ancora ma per poco e quando apparirà sull'orizzonte tonda la piena luna di gonfiezza immonda a riguardar melensa su la terra, dovremo aver tutto compiuto.

CIAMPOLINO.

Abbiamo

egual vestire e cappa eguale e niuno

ravvisarci potrebbe a luna piena, sì che di quattro noi facciamo un solo.

CECCO.

Tu ti starai ad agguatare fuori, nel cavo che fa il muro della casa e appena...

CIAMPOLINO.

Affidati al tuo Ciampolino.

UGONE.

E noi?

CECCO.

Nascosti vi terrete.

PUCCIO.

E quando

ti darem mano?

CECCO.

Poi.

UGONE.

Allora Ciampolo

si sbriga da solo?

CECCO.

Sì.

UGONE.

Che guazzabuglio...

CIAMPOLINO.

E perchè mai, a pena che l'hai tolta, tu l'abbandoni a me?

CECCO.

È il mio segreto.

CIAMPOLINO.

Deve esser brutta.

CECCO.

No.

CIAMPOLINO.

Vecchiuzza allora.

CECCO.

Neanche; è fresca, tonda, ben fornita...

CIAMPOLINO.

Alle sante guagnele! E me la dài?

CECCO.

Sì.

CIAMPOLINO.

Tu ne devi avere in abbondanza.

lo non venni per donne e per amori, che n'aggio amate parecchie e parecchie; ma per giostrare contro Mino Zeppa.

PUCCIO.

Min Zeppa dici?

CECCO.

Questa è casa sua.

CIAMPOLINO.

È casa sua... Ma egli non sta nel terzo di Camollìa?

CECCO.

Ma questa è per sollazzo; ed è bella, discreta, solitaria...

UGONE.

E la donna? Comprendo tutto...

CECCO.

Non

tutto...

CIAMPOLINO.

È belloccia dici? Ah il femminiere!... E me la dài per far le tue vendette? Ti sono amico e ti vendicherò, se come dici è femmina che valga

CECCO.

Min Zeppa ha denti sani in azzannare carne di donna.

CIAMPOLINO.

Sai? Tu qui dovresti portare monna Lisa.

CECCO.

(sorpreso: quasi con dolore, interrogando).

Qui... mia madre?

CIAMPOLINO.

Per fare una sorpresa a Mino Zeppa. Non la sarebbe ben trovata?

CECCO.

(con giocondità sarcastica ed amara).

È vero...

parrebbe mia... Qui poi madonna Lisa si troverebbe come in casa sua.

CIAMPOLINO.

Che dici?

CECCO.

Ma senza sapere..

CIAMPOLINO.

Sua... ?

CECCO.

Non fa le spese a Mino e non l'impingua, spogliando me? E Min Zeppa si fornisce di casa ed orto e femmine, gabbando mio padre, me, madonna Lisa e tutti a piacer suo. Dunque mi trovo anch'io in luogo mio ed anche l'Angioliero vi starebbe sì come il maggior capro nel suo ovile a dimenar le corna.

(Poi mutando tono, con irruente amarezza, come pregustando la dolorosa indagine beffarda):

O Ciampolone, amico pazzo, forse son giunto a metter mano ne l'intrico che ordito fu nella mia casa stessa, e l'anima mi strinse ed imbestiò sin dalla fanciullezza, sì che ormai atto mi trovo ad operare come uomo dal cuore invelenito e monco...

E bene districando me n'andrò con gioia orrenda, ad una ad una, tutte le torte trame strette in nodi oscuri che a qual fine mi traggono non so; ma questa è la beffarda mia ventura, d'essere in odio a chi mi generò, e come nacqui, oprar contro natura

CIAMPOLINO.

Odi Cecco... qualcuno viene.

CECCO.

(ascolta, poi spingendo tutti verso la porticina).

Andate

subito ad appostarvi e ricordatevi di comportarvi come dissi... via...

(Cecco ha spinto tutti fuori: ed egli stesso poi si è nascosto nel verziere dietro un rosaio in fiore avanzando solo il capo per vedere chi giunga. A sinistra, dopo un rumore di chiavi, la porta si apre e appare monna Gioiosa. Cecco, la lascia scendere in giardino avvicinarsi alla porticina socchiusa e poi fa irruzione:)

**CECCO** 

Anima mia... cuor del mio corpo.. amore...!

GIOIOSA.

Oimè che tu m'impauristi.

CECCO.

Come?

Non m'attendevi?

GIOIOSA.

Sì... ma...

Vieni dunque.

GIOIOSA.

Aspetta un poco.

CECCO.

Perchè?

GIOIOSA.

Appena appena ei se n'è ito, e temo che ritorni.

CECCO.

Non tornerà, ch'è tardi; vieni.

GIOIOSA.

E sono

senza famiglio.

CECCO.

(con uno scoppio di gioia)

Dunque sola?

GIOIOSA.

Parla

sommesso.

Come vuoi che parli fioco quando il desio di te mi grida dentro, ed ardo come in la fornace il fuoco membrando quel che da te aver soglio.

GIOIOSA.

Che Dio perdoni il mio peccato.

CECCO.

Quale

peccato?

GIOIOSA.

Il nostro...

CECCO.

È perdonato già...

GIOIOSA.

Che dici?

CECCO.

Sì, chè Dio t'avrebbe fatta un poco meno bella e men piacente se ti voleva saggia e non avrebbe dimostrato di non aver che fare altro di meglio, quando sì ti fece.

GIOIOSA.

Son proprio bella?

CECCO.

Chi ti guarda in viso se egli è vecchio ritorna garzone ed io che son garzone...

GIOIOSA.

Taci.

CECCO.

Vuoi

che mi taccia per meglio oprare?

GIOIOSA.

Mai

io non t'udrò parlar d'amore in motti

CECCO.

No, chè alla provenzalesca non so cantare e dir di angelicate ed indiate creature come quel da Lentino o quello da Maiano o Guittone d'Arezzo e tutti gli altri che di voi donne vedon solo spiriti e non la bianca e fresca carnal veste. GIOIOSA.

Non sei poeta.

CECCO.

(mentitore, con naturalezza)

No: son mercatante come ti dissi, e son fattor del Banco de' Bonsignori e prossimo a partirmi di Siena.

GIOIOSA.

(stupita, addolorata).

Tu ten vai?

CECCO.

(freddo, giocando sulla sua falsa partenza).

Per un negozio

del Banco.

GIOIOSA.

E dove?

CECCO.

Lungi.

GIOIOSA.

E non dicesti

mai nulla.

Nol sapevo prima d'ora: il Signore comanda e noi d'un sùbito obbedire dobbiamo.

GIOIOSA.

Oimè che sola

mi rimango!

CECCO.

(con intenzione).

E'l messere?

GIOIOSA.

(pronta e sdegnata).

Già t'ho detto

di non far mai parola di messere od io mi sdegno.

CECCO.

Su, monna Gioiosa, sta lieta ch'io non ti domando nulla, sebbene nulla sappia!

GIOIOSA.

E nulla deve sapersi, chè altrimenti corriam rischio di ritornare nel contado, lungi dalla città. Così messere ha detto.

Non ti crucciare che non ruberò il tuo mistero pago d'aver te.

GIOIOSA.

Intanto tu ti parti.

CECCO.

Ma per poco.

CIOIOSA.

Sì?

CECCO.

Così spero; e noi abbiamo innanzi tutta la notte e siamo a maggio e tu m'avevi pur promesso di uscir meco, la notte di calendimaggio: e questa è l'ultima: domani parto.

GIOIOSA.

Oimè

ch'io temo!

CECCO.

Vieni senza tema.

GIOIOSA.

Corro

pure un gran rischio.

Quale?

GIOIOSA.

S'ei giungesse

a sapere.

CECCO.

Ma non vi giungerà.

GIOIOSA.

E dove andremo?

CECCO.

A fare maggiolata con quella mia brigata che tu sai.

GIOIOSA.

Ma mi vedranno.

CECCO.

Chi?

GIOIOSA.

Quei della tua

brigata.

CECCO.

No, chè ognuno avrà la sua donna a guardare. GIOIOSA.

E pure...

CECCO.

E s'hai temenza

noi ci staremo tutta notte soli e sarà meglio.

GIOIOSA.

(volubile accondiscendendo).

Ma mi piacerebbe

cantare a maggio con la tua brigata.

CECCO.

Allora vieni.

GIOIOSA.

(di nuovo dubbiosa).

E se messer tornasse

per vigilare?

CECCO.

(spazientito e aspro).

O dimmi: sei ben tu

che m'hai aperto?

GIOIOSA.

(spaurita).

Sì.

E tu ben sapevi ch'io mi venivo per uscir con teco.

GIOIOSA.

Ma...

CECCO.

Ed anche tu se' giunta provveduta d'un velo di zendado sì come io di cappa per uscire a notte, dunque non far più ciaramelle e vieni.

> (Monna Gioiosa si è fatta tutta sottomessa ed obbediente per essere stata, attraverso la sua volubilità, conosciuta nel suo desiderio; e si avvia verso la porticina in fondo).

CIOIOSA.

Come

sei permaloso...

CECCO.

(più dolce). No, son desioso

d'essere in braccio, in braccio con colei cui diedi cuore e corpo e carne ed ossa, chè giammai ben nè gioia sentirò se di me nove mesi non vai grossa. (Cecco ha cinto per la vita monna Gioiosa e parlando l'ha spinta dolcemente fuori della porticina. Un silenzio. Poi Cecco riappare agile e presto: sta ad ascoltare con l'orecchio teso lunghesso la strada, poi vien dentro seguito da Ugone e Puccio).

Lo scambio è fatto.

UGONE.

E bene...

PUCCIO.

A meraviglia

UGONE.

Quant'è gonza la donna: se ne va con Ciampolino ch'ella crede Cecco.

CECCO.

Non perde nulla.

UGONE.

Come...?

CECCO.

Ha sempre un uomo;

e per la femmina un vale l'altro se tuti e due son giovani.

PUCCIO.

(ride rumorosamente).

Ah, ah...

CECCO.

(pronto).

Zitto.

Ed ora a noi chè ci rimane il peggio.

PUCCIO.

Dove appostarci?

UGONE.

(indica a destra)

Là nel folto...?

CECCO.

No:

di fuori ancora. Puccio, tu starai a guardia della porta, sulla strada di fronte.

PUCCIO.

A guardar che?

CECCO.

Se alcuno giunga.

PUCCIO.

E l'impedisco?

No. Mi avvisi.

PUCCIO.

Come ?

CECCO.

Con un cantare.

PUCCIO.

Quale?

CECCO.

Quel del nicchio.

(Puccio allora accenna sottovoce la notissima canzone del tempo: « Questo mio nicchio, s'io non me'l picchio...» - Cecco lo fa tacere allungandogli una pacca).

UGONE.

Ed io?

CECCO.

Tu mi starai qui presso il muro a portata di voce; ed ora a noi.

> (Escono di nuovo tutti dalla porticina che Cecco rinchiude con cura. Indi un suono di liuto sale e si spande nella sera e una

voce canta. Dalla finestrella appare Fioretta: chiama Gioiosa, poi, non avendo risposta scompare e subito dopo riappare sulla porta di sinistra e scende in giardino: è giovanissima, bionda, di una bellezza fresca e delicata. Ascolta la melodia soave).

## FIORETTA.

Monna Gioiosa, siete qui? Non c'è. Come la notte fa più dolce il suono! Ed è qui presso... bello... Già finito...

> (La melodia s'è chiusa. Sul muro di fondo appare tra la verzura il viso di Cecco).

CECCO.

Fioretta.

FIORETTA.

(spaurita).

Oimè... chi è?

CECCO.

Son io... guardate

qui sopra il muro.

FIORETTA.

(si è volta e alzando il viso). Voi ?

CECCO.

Fioretta bella...





FIORETTA.

Che paura!

CECCO.

E perchè?

FIORETTA.

Ma voi che fate

lì sopra?

CECCO.

Ammiro...

FIORETTA.

No, scendete.

(imperiosa).

CECCO.

(pronto, scendendo nel giardino.)
Subito.

FIORETTA.

Ma no... dall'altra parte... no... non voglio...

CECCO.

È fatto. Sono obbediente... vero?

FIORETTA.

Io m'intendevo dir dall'altra parte.

Non vi siete spiegata bene.

FIORETTA.

Ed ora?

CECCO.

Ed ora che vi sono accanto, resto.

FIORETTA.

No...!

CECCO.

Solo un poco.

FIORETTA.

E se qualcuno giunge?

CECCO.

lo fuggo dalla porticina...

(va alla porticina in fondo e l'apre).

Oh guarda,

ho scavalcato il muro ed era aperta...!

FIORETTA.

Aperta dite?

CECCO.

Sì, socchiusa.

FIORETTA.

E come

avvenne?

CECCO.

Forse per dimenticanza.

FIORETTA.

No.

CECCO.

Così nessuno giunge. (chiude).

FIORETTA.

Ho paura.

CECCO.

E perchè se tanto siete timorosa vi state qui di notte?

FIORETTA.

Stavo ascoltando...

CECCO.

Il suono mio...

FIORETTA.

Il vostro?

CECCO.

Che sapevate mio.

FIORETTA.

Che dite mai?

CECCO.

Ridico quel che dissi or son più giorni. Non ricordate?

FIORETTA.

No.

CECCO.

E pure io dissi che qui la notte di calendimaggio sarei venuto con canti e con suoni e avrei gettato un musical richiamo tre volte nella notte per colei che a raccoglierlo fosse qui discesa: e sei venuta tu, Fioretta bella.

FIORETTA.

Ma seguendo il richiamo musicale io mi credeva di trovare un'altra.

E chi?

FIORETTA.

Monna Gioiosa.

CECCO.

La tua zia?

Perchè?

FIORETTA.

Perchè la vagheggiate molto.

CECCO.

Io? Non è vero.

FIORETTA.

Sì.

CECCO.

Fu per astuzia:
per poter accostare te fingevo
di vagheggiare lei, chè non avevo
altro modo di giunger sino a te.
E. ben lo sai chè già covertamente
io te lo feci alcuna volta intendere.
ed ora aperto te lo dico.

Ed io

non vi ho creduto e non vi credo.

CECCO.

E questa

sera che sola ti ritrovo, voglio dimostrarti che sono qui per te.

FIORETTA.

Parlate schietto?

CECCO.

Sì, come tu sei ingelosita a torto... e d'una zia...!

FIORETTA.

Monna Gioiosa non m'è zia.

CECCO.

(investigando con pronta curiosità).

Non è

tua zia?

FIORETTA.

No.

(dopo una pausa, aspro).

È tua madre.

FIORETTA.

(con grande stupore).

Oh che mai dite...

non m'è parente... non è nulla...

CECCO.

(a mezza voce).

Strano.

FIORETTA.

Perchè?

CECCO.

Credevo... e dimmi...

FIORETTA.

(lo interrompe).

No, non dico

più nulla... troppo ho detto già. Voi siete curioso molto.

CECCO.

Non mi dài fidanza?

(motteggiando).

Per chi cantaste il maggio? Per me? O forse per certa monna di gioiosità? E dite: è bella, è bianca, è fresca, è gaia?

CECCO.

Non come bella, e fresca e bianca e gaia e tutta adorna di lusinghe sei, quando sì argutamente fai motteggi.

FIORETTA.

lo non so ancora motteggiare.

CECCO.

E quando

imparerai?

FIORETTA.

(semplice). Quando m'avrò marito.

CECCO.

Ci pensi già?

FIORETTA.

(orgogliosa).

lo ho diciassette anni.

sapete?

Quanti...!

FIORETTA.

(con ingenua civetteria).

E son così da vero

come diceste?

CECCO.

Come?

FIORETTA.

Come Monna

che sta gioiosa!

CECCO.

(comprendendo).

Ah: gaia? fresca? bella?

(Cecco ad ogni interrogazione ha guardato in viso Fioretta, che sempre alza e poi subito abbassa gli occhi come vergognosa di essere compresa; Cecco ha sorriso alla semplicità di Fioretta, poi con commozione:)

O Fioretta che splendi a maggio come a tutti i tempi, fior d'ogni stagione, gelsomino di bella notte, giglio di mattinata, bocciuolo di rosa dischiusa appena al novel tempo, Fioretta dilicata e timorosa nel tuo desio d'aprirti e di sbocciare; o creatura dolce e graziosa che ancora stai alla sorgente chiara della fiumana della vita, ignara del torbido venturo, e intorno spandi la dolcezza del tuo sorriso senza saperla, gli occhi tuoi aprendo grandi; quando mi giungo lieto in mia parvenza ma dentro tutto di corruccio roso. se a te m'accosto e se tu ridi e guardi. del mio tormento presso te riposo come uno stanco pellegrin presso una fontana, sul meriggio a l'ombra: e l'anima del suo male si sgombra e mi pervade non so quale strana e non provata mai nova dolcezza. tanto è il bene inatteso che mi viene dalla tua pura fresca giovinezza.

FIORETTA.

Come parlaste dolce, ma anche oscuro...

CECCO.

Perchè?

FIORETTA.

Non v'ho compreso.

Non potevi.

FIORETTA.

Ma mi diceste cose belle e buone, questo compresi, e avete cuor gentile e costumato e un po' maninconoso.

CECCO.

O mia Fioretta, come facilmente tu vedi in fondo pur senza guardare.

FIORETTA.

Ed io per dimostrarvi che ho fidanza in voi, vi voglio dire un mio segreto.

CECCO.

Dimmi.

FIORETTA.

Mi voglion dar marito.

CECCO.

E chi

ti voglion dare?

FIORETTA.

Un giovin mercatante che ha nome Anselmo e non mi piace, poi

che tutto intende a mercatare e poco a me.

CECCO.

E chi ti vuol maritare?

FIORETTA.

Mio

padre.

CECCO.

(stupito).

Tuo padre?

FIORETTA.

(turandosi colla palma la bocca) Ah, m'è sfuggita...!

CECCO.

(indagatore)

Dunque

tuo zio sarebbe...?

FIORETTA.

Sì.

CECCO.

(aspramente).

Mino tuo padre?

Lo conoscete allora?

CECCO.

(riprendendosi).

No.

FIORETTA.

L'avete

nominato.

CECCO.

(cauto).

Di nome lo conosco, ma non sapevo che ti fosse padre.

FIORETTA.

Nessuno sa.

CECCO.

E perchè?

FIORETTA.

E nessuno deve saperlo. Così sempre afferma il babbo; e non l'avrei dovuto dire mai.

CECCO.

Nè pure a me?

No.

CECCO.

(con sorda minaccia, a parte). Ah Zeppa, sorgi a tempo.

#### FIORETTA.

Ma ve l'ho detto; ed anche vi dirò che mi vuol bene tanto, ma mi vuole dar per marito quell'Anselmo, giovane sì ma già tutto guasto d'avarizia.

CECCO.

E tu non ti mariterai con lui.

FIORETTA.

E con chi dunque?

CECCO.

(distratto, perduto dietro un suo pensiero).

Cercheremo insieme.

#### FIORETTA.

(Dopo una pausa, decidendosi poi subitamente a dire le parole audaci, con intonazione di acerba e brusca civetteria).

E perchè non con voi?

(ritrovandosi e vedendo la via da seguire).

Sicuro... guarda...

non ci pensavo...

FIORETTA.

Se mi corteggiate.

È vero... e questa sera stessa come già stretti da promessa noi dovremo tenerci...

FIORETTA.

Sì.

CECCO.

E far allegrezza.

FIORETTA.

Come?

CECCO.

Andando un poco fuori a goder maggio insieme.

FIORETTA.

Fuori?

Appena un poco...

FIORETTA.

Sola?

CECCO.

Con me.

FIORETTA.

Di notte?

CECCO.

Siamo a maggio.

FIORETTA.

È male.

CECCO.

(fraterno).

Come l'hai detto puramente...! No, non temere chè a te male non voglio e non te ne farò.

FIORETTA.

Che dite?

CECCO.

Credimi.

Certo vi credo. Ma non dico questo. Dicevo ch'era male uscisse a notte una donzella sola con un giovane...

CECCO.

(gaiamente).

Ma no; purchè nessuno sappia nulla.

FIORETTA.

Appunto. E se qualcuno mi cercasse?

CECCO.

E chi ti può cercare?

FIORETTA.

Chi ? Madonna

Gioiosa.

CECCO.

Non ti cercherà.

FIORETTA.

Perchè?

CECCO.

Perchè a quest'ora già ti avrebbe giunta se ti avesse cercata e se pensasse cercarti. Ma non può.

Non può?

CECCO.

Non è

in casa.

FIORETTA.

E dove è mai?

CECCO.

Se n'è uscita.

FIORETTA.

Uscita? Quando?

CECCO.

Poco fa per quella porticina che noi trovammo aperta.

FIORETTA.

E sola?

CECCO.

Sola, sì... con un bel giovane.

FIORETTA.

Non è vero.

lo stesso uscir li vidi di là; e socchiusa era la porta ancora... Tu stessa infine puoi fartene certa.

FIORETTA.

Come...?

CECCO.

Cercando in casa.

FIORETTA.

(stupita, incredula, con sùbita decisione).

Vo' vedere.

(Fioretta esce a sinistra. Nel fondo sul muro è apparso Ugone che, vista uscire la fanciulla, sottovoce, chiama:)

UGONE.

Cecco...

CECCO.

Che vuoi?

UGONE.

Che ti sbrighi.

CECCO.

Dà tempo.

UGONE.

Tu stai con donne e noi soli; tu mangi, noi digiuniamo.

CECCO.

Va... mi sbrigherò. (Ugone scompare dietro il muro, Cecco va a guardare a sinistra: Ugone riappare ancora).

UGONE.

E dimmi...

CECCO.

Ancora!

UGONE.

Quante ne trarrai in questa notte da codesta casa? È un convento di donne smonacate?

CECCO.

Discendi.

UGONE.

Sai? Questa mi piace. È tenera...

(Ugone ad un cenno violento di Cecco, scompare. Cecco si rivolge a sinistra attendendo ed ecco riapparire Fioretta anche ella provvista di un velo di zendalo).

E m'ha lasciata tutta sola, qui...

CECCO.

Con me tu non sei sola... siamo in due.

FIORETTA.

E questa notte che non c'è 'l famiglio. Cattiva.

CECCO.

Come te, che sei con me.

FIORETTA.

E dove mai saranno andati?

CECCO.

Fuori.

com'è l'usanza al novel tempo, dove la dolcezza de l'ora invita e alletta a goder maggio e trar canti d'amore.

FIORETTA.

E quando torneranno?

CECCO.

Certo tardi.

Ed io...

CECCO.

E tu per non restare qui nella casa deserta, a notte, sola, te ne verrai con me.

FIORETTA.

No.

CECCO.

(alzando il velo ch'ella ha piegato sul braccio).

Sì, verrai

coprendoti del velo che anche tu ti sei preso.

FIORETTA.

Per la frescura...

CECCO.

Certo...

FIORETTA.

Che scende nel giardino.

CECCO.

E fuori.

#### CECCO.

E fuori, dove tutta la dolcezza di primavera corre per le vie dell'aria fresca e profumata... vieni...

# FIORETTA.

Solo un tratto... per poco...

### CECCO.

Solamente

per bere un sorso di rugiada a questa notte serena. Guarda: già la luna è nata per accarezzar la terra colle mani d'argento fino... vieni...

Vedrai come par viva la città nel suo silenzio a notte, chè non dorme al chiarore, ella, ma sogna: e a quando a quando udrai un canto, un suono, un passo avvicinarsi... lontanare... voci notturne nate dal silenzio sì dolcemente senza pur ferirlo; e noi andremo per la notte zitti nel timore di rompere l'incanto, e per parlarci avrem solo sospiri,

(Cecco ha cinto alla vita Fioretta, l'ha spinta dolcemente verso la porticina del muro ed è uscito colla fanciulla. Allora, dopo una pausa, la voce di Puccio, un po' lontana, sale cantando la nota canzone popolare del tempo:)

PUCCIO.

Questo mio nicchio, s'io non me 'l picchio L'animo mio non mi lassa stare, Questo mio nicchio vorrebb'uno, Molto si guarda dal digiuno Per lo star diventa bruno; lo lo 'ntendo adoperare...

> (Ed ecco che su una pausa del canto si ode la voce di Min Zeppa venire dalla casa e chiamare:)

MINO.

Monna Gioiosa... dove sei... Gioiosa...

(poi, con uno scoppio di voce, che sale di intensità su tre gridi dolorosamente:)

e tu Fioretta... Fioretta... Fioretta...

(su l'ultima chiamata Min Zeppa è apparso a sinistra: si ferma un attimo, vede la porta a muro spalancata, dà una esclamazione e vi si precipita contro; nel vano allora sorge la figura di Cecco a impedire il passo:)

CECCO.

Indietro.





MINO.

Tu?

CECCO.

Io, Cecco.

MINO.

No... no... no.

CECCO.

E pure guardami: respiro, parlo e ti contrasto il passo.

MINO.

(con un ultimo richiamo disperato).

Mia Fioretta...

CECCO.

E ti son giunto al cuore.

MINO.

Che hai tu fatto?

CECCO.

lo te l'ho presa.

MINO.

No...

Rientra, cercala e chiama e grida e fruga disperato: la casa è vuota.

MINO.

(con uno scoppio d'odio). Ah ribaldaccio... ah perfido...

ah traditore!

CECCO.

Come te: m'hai presa mia madre e me l'hai guasta ed io t'ho presa tua figlia e te la guasterò.

MINO.

(minacciando apertamente e ferocemente)

E sarà

l'ultima che hai pensata, te lo giuro. per Cristo!

CECCO.

Zeppa, t'ho strappato al fine la maschera e ti vedo come sei. (Mimo avanza).

Indietro.

MINO.

(violento).

Dammi il passo.

(disponendosi a lottare).

Ebbene a noi.

MINO.

(fatto conscio della vanità della lotta si frena, indi si volge e rientra a sinistra chiamando).

Fioretta... mia Fioretta...

CECCO.

(sempre sull'uscio, ascolta, poi a sè dolorosamente).

Cuore mio,

non battere... ricorda... non destarti...

(Puccio riprende il canto. Cecco scompare per la porticina a muro, in fondo, correndo via).

CALA LA TELA.







L'interno di una taverna: da tre solide colonne poste una dietro l'altra nel mezzo, salgono gli archi che compongono lo stanzone, cosicchè la scena è come divisa in due parti dal colonnato. In quella a destra, nel fondo si apre un porta piuttosto ampia che dà sulla strada e lascia intravedere, per la lunetta, la lanterna rossa di insegna all'esterno. A sinistra nel fondo, e cioè accanto alla porta, occhieggia una finestrella quadra e ben ferrata, e sotto la finestra perpendicolarmente, si allunga il banco del taverniere, che si trova perciò subito a lato di chi entra dall'esterno. Sul banco alla rinfusa, boccali, metadelle, coppe rozze di terra cotta: dietro il banco un sedile alto pel taverniere e dietro ancora, nella parete di sinsitra, la porticina che scende in cantina. A destra, in primo piano, una porta. Per la scena, tavole rozze e lunghe, con panche e scranne a torno.

(Marchino taverniere, è seduto al banco; Masetto, suo garzone, mette ordine attorno alle tavole).

## MARCHINO.

Hai preparato il vin latino, il greco e la vernaccia?

MASETTO.

N'ho mesciuto cento misure fra boccali e metadelle

MARCHINO.

Non basteranno.

MASETTO.

A me paiono troppe chè la taverna è vota e non accenna ad affollarsi.

MARCHINO.

Di Calendimaggio i bevitori sempre fanno tardi; ma poi verranno a frotte con le gole riarse e secche pe' molti cantari, e beveranno di buon gusto e molto chè l'amore fa canto e 'l canto sete agiatamente, si da far buono scotto: e sete chiama vino ed ecco come per troppo amore l'uomo s'imbiaca.

### MASETTO.

E questa sera nè pur uno è giunto della brigata che s'aduna in quella stanza.

(accenna alla porta di destra)

MARCHINO.

Dà tempo. Giungeranno. Venne Cecco Angiolieri in sul tramonto e disse di tenergli il ridotto pronto.

MASETTO.

Debbo

aprir la porta sulla strada?

MARCHINO.

È chiusa?

MASETTO.

Sì.

MARCHINO.

E stia; è meglio. Troppa gente vagola

per la città stanotte e in quella stanza ci s'entra senza esser veduti.

MASETTO.

E quando

alcun giungesse?

MARCHINO.

Passerà di qui.

(Giunge di lontano un confuso vocto di canti e di suoni).

Odi la maggiolata.

MASETTO.

S'avvicina ...

MARCHINO.

Ora s'è ferma.

MASETTO,

Hanno i liuti e suonano... Maledetti i liuti e le vivuole che sonan sempre senza bere mai...

> (Ciampolino entra dal fondo di un balzo come fermandosi dopo una cossa:)

CIAMPOLINO.

Padron Marchino.

MARCHINO.

Voi?

CIAMPOLINO.

La porta è chiusa

MARCHINO.

Corri ad aprire.

CIAMPOLINO.

Ma non lasciar lume nella stanza e ritorna appena aperto.

(Masetto ha presa una lucerna accesa ed esce a destra).

MARCHINO.

Voi siete solo?

CIAMPOLINO.

Quasi.

MARCHINO.

Come?

CIAMPOLINO.

(accenna fuori)

Il solo

della brigata nostra, ma son giunto in compagnia... però voglio restare tranquillo.

MARCHINO.

Ho già capito.

CIAMPOLINO.

(a Masetto ch'è rientrato).

Apristi?

MASETTO.

Sì.

CIAMPOLINO.

lo scappo: gli altri giungeranno poi.

(Ciampolino esce dal fondo. Il canto e i suoni si sono avvicinati chiari, distinti, rumorosi: poi un maggiaiolo con liuto, fa irruzione nella taverna seguito da molti altri con femmine, che portano rami fronzuti).

MASETTO.

I maggiaioli passano...

MARCHINO.

E qui innanzi...

UN MAGGIAIOLO.

Padron Marchino salve...

MARCHINO.

Che volete?

VOCI.

Cantarvi maggio... darvi suoni...

MARCHINO.

(alle grida si tura le orecchie).

Oimè...!

VOCI.

Digli il cantare... prendi fiato... avanti...

UN MAGGIAIOLO.

(venendo innanzi col liuto in mano).

Maestri sonatori siam di liuto, come veder potete e se 'mparar vorrete per insegnarvi siamo qui venuti.

MARCHINO.

Ma che liuti.

VOCI.

Zitto... ascolta... impara...

UN MAGGIAIOLO.

Pigliasi prima il suo manico in mano

tenendol sempre stretto

e 'l resto del liuto poi pian piano

si posa sovra il petto,

e 'ntorno al foro suo a dirimpetto

si va toccando lieve

e 'l toccar bene deve

far piacere alle donne il suon de' liuti.

(Urla, risa, grida, poi la brigata esce:)

VOCI.

Marchino imbotta.. gratta... tocca... canta...

MARCHINO.

Vociate a vostra posta; poi, berrete.

(Intanto Mino e Anselmo, ch'erano entrati coi maggiaioli, si sono avanzati guardando qua e là attenti).

MINO.

Nessuno.

ANSELMO.

Andiamo allora.

MINO.

Anselmo no...

MARCHINO.

Masello bada: son rimasti due.

MINO.

Qui bisogna sostare.

(si siede a un tavolo).

ANSELMO.

E voi pensate

ritrovare Fioretta per taverne?

MASETTO.

(avvicinandosi).

Volete?

MINO.

Bere.

MASETTO.

Di qual vino?

MINO.

Il meglio.

MASETTO.

Quanto?

MINO.

Un boccale.

MASETTO.

Porto greco?

ANSELMO.

Sì.

(Masetto si allontana e va al banco a prendere vino e coppe. Esce e rientra per la porticina di sinistra).

MINO.

Bisogna ritrovarli ad ogni costo, e presto e faccio conto su di te.

ANSELMO.

Ma chi ce l'ha rubata?

MINO.

Ti dirò

poi; ma tu prima devi far promessa che sei ben pronto alla bisogna e nulla ti arresterà.

ANSELMO.

Son pronto.

MINO.

Poni mente a quello che tu perdi con Fioretta: è bella, buona, casalinga e porta fiorini in dota ventimila e più.

ANSELMO.

Ventimila!

MINO.

A contanti.

ANSELMO.

Tutti...?

MINO.

Ad una

sol volta; e per far mercatura come tu fai è metter mano su un tesoro. Pensaci su.

ANSELMO.

(violento e vorace). Ma chi ce l'ha rubata?

MINO.

Cecco Angiolieri.

ANSELMO.

Cecco?

MINO.

A te 'l ritorglierla

MASETTO.

(recando vino e coppe).

Ecco il vino.

MINO.

Garzone, dimmi: ancora non hai veduto giunger l'Angiolieri?

MASETTO.

Chi? Cecco? Ancora no.

MINO.

E nè pure quelli

della brigata sua?

MASETTO.

Ma li aspettiamo.

MINO.

Tieni pel vino: il resto a te. Va pure.

(Mino dà una moneta a Masetto che prende e s'allontana).

MINO.

Ho colto il segno; siamo sulla traccia di Cecco e forse qui la porta il perfido.

ANSELMO.

Perchè Cecco l'ha tolta?

MINO.

Per averne

la dota.

ANSELMO.

(ferocemente).

Ah la vedremo.

MINO.

Adesso ascolta:

tu rimarrai qui presso a vigilare, ma non qua entro, per non dar sospetti; hai udito? L'aspettano...

ANSELMO.

E voi dove

andrete?

MINO.

Ad indagare in altra parte e cercare un aiuto estremo in caso che tu fallisca e poi ritornerò per tue notizie.

ANSELMO.

Abbiate fede.

MINO.

Bevi

e andiamo.

(Bevono poi se ne vanno: passando innanzi al banco, Marchino li saluta; ma quelli escono senza pur rispondere).

# MARCHINO.

A voi messeri dò salute... l'augurio è vano chè chi beve è sano.

> (Ecco Ciampolino sbucare fuori da destra allegro, ridente di un riso motteggiatore che avrà per tutta la scena).

## CIAMPOLINO.

Masetto, il lume.

MARCHINO.

Ora vi garba?

CIAMPOLINO

Sì.

che sino ad ora vidi colle mani e vo' guardar cogli occhi.

GIOIOSA.

(entra da destra chiamando)

O Cecco... Cecco...

CIAMPOLINO

Madonna...

(e la inchina).

(guardando stupita). E Cecco?

CIAMPOLINO.

(con naturalezza e affabile). Come strana sei

stasera. Sempre m'hai chiamato Cecco mentre Ciampolo sono.

GIOIOSA.

(guardando stupefatta). Voi chi siete?

che dite?

CIAMPOLINO

(con grande meraviglia)

Oimè che la mia donna ha perso
la memoria...!

GIOIOSA.

La vostra donna?

CIAMPOLINO

(con meraviglia crescente).

Oimè

che più non mi conosce...

GIOIOSA.

Voi messere,

vaneggiante.

#### CIAMPOLINO

(rassegnato).

L'ho detto: è ismemorata.

### MARCHINO.

(che si è avvicinato, ha ascoltato curioso e ammonisce convinto).

Il pazzo sempre dà la sua follia altrui e crede savio sè.

GIOIOSA.

(con uno scoppio d'ira a Marchino),

Voi siete

il pazzo!

### MARCHINO.

(a Ciampolino).

È furiosa. Come mai avete tolto per amanza quella indemoniata?

(Gioiosa ascolta e guarda come trasognata e sbalordita).

#### CIAMPOLINO

(naturalmente)...

Ma era savia dianzi e bene oprava, tanto ch'ella deve per troppo amore aver perduto il senno. Io sono sempre proprio irresistibile...

(infuriata).

Ma che cianciate? Ma che dite? Quali stranezze vi sognate e quali favole? Ma dove è Cecco, dico, l'Angiolieri ch'era con meco poco fa, di là?

CIAMPOLINO.

(a Marchino, ridendo).

Udiste? Era con Cecco.

GIOIOSA. MARCHINO

(compiangendola con naturalezza).

Poveretta!

Volgeva in mente di tradirvi.

JOIOSA.

(esasperata a Marchino prontamente).

Scemo!

MARCHINO.

Rabbonitela e poi riconducetela: datemi ascolto.

(si allontana verso il fondo).

GIOIOSA.

(inviperita a Ciampolino).

lo dico a voi, messere,

rispondete.

CIAMPOLINO

(amorosamente)

Gioiosa bella.

GIOIOSA.

(comincia a dubitare di sè)

Dunque

mi conoscete?

CIAMPOLINO

(abbracciandola).

Ascolta...!

GIOIOSA.

Giù le mani.

CIAMPOLINO.

E pure poco fa sì dolcemente ti lasciavi abbracciare sì che tutta godendone fremevi.

GIOIOSA.

(sgranando gli occhi).

Jo abbracciare...

da voi?

CIAMPOLINO.

Da me.

Di là?

CIAMPOLINO.

(inesorabilmento vero e preciso)

Di là, sì come

ti baciucchiavo prima per la strada, lì sulla nuca e tu ridevi ed io non ti parlavo, tanto avea le labbra intente alla bisogna e tu dicesti: la notte e i baci t'hanno reso muto?

GIOIOSA.

E come udiste voi?

CIAMPOLINO.

Perchè parlavi

a me...

GIOIOSA.

No: voi mentite

CIAMPOLINO.

Ed anche udii le tue parole là nell'orto, dietro la casa ove scendesti dopo il canto. col quale ti chiamavo a goder maggio.

Voi veramente...?

CIAMPOLINO.

Sì...

CIOIOSA.

(esitando timorosa).

E dopo?...

CIAMPOLINO.

Sempre io.

GIOIOSA.

(con un grido).

No.

CIAMPOLINO.

E perchè no?

GIOIOSA.

(come per ribellarsi alla suggestione).

Ma io non vi conosco...!

CIAMPOLINO.

Ma che dici, Gioiosa? Dopo avermi sì bene amato e conosciuto...

(come per negare la realtà).

No.

CIAMPOLINO.

E dopo che ti ho tanto scozzonata.

GIOIOSA.

Ma chi siete?

CIAMPOLINO.

(avanzando).

L'amore

GIOIOSA.

(con ispavento, atterrità, stordita, dominata).

No... un dimonio...

che già mi prende per le mie peccata...

CIAMPOLINO.

Gioiosa mia...!

GIOIOSA.

(impaurita retrocede).

Scostatevi.

CIAMPOLINO.

Mi piaci.

E mi volete far dismemorare e trarmi viva ne l'inferno... oimè...!

lasciatemi... mi pento... piango... oimè...

(Gioiosa, annichilita, si abbatte su una scranna presso una tavolo, ove appoggia le braccia incrociandole e affonda il capo. Cecco, che era entrato in fondo, e aveva udito le ultime parole, viene innanzi silenzioso con un risolino motteggiatore sulle labbra, e prende il posto di Ciampolino cui fa cenno di tacere e allontanarsi, indi toccando Gioiosa sulle spalle...).

CECCO.

Su, Gioiosa, non piangere.

GIOIOSA.

(si volge, guarda, poi con un grido).

Tu? Cecco?

CECCO.

lo, sì.

GIOIOSA.

Tu per davvero?

CECCO.

(serio, tranquillo, calmo).

Io, tale e quale

sì come sono e fui...

(Gioiosa si passa le mani sugli occhi, si guarda attorno: vede Ugone, Puccio e Ciampolino che le volge però le spalle: indi parlando quasi a stento).

GIOIOSA.

Ma allora... E quelli?

CECCO.

Amici miei...

GIOIOSA.

Ma... dunque

CECCO.

Tu mi pari

trasognata.

GIOIOSA.

Mi pare come fossi dal farnetico colta.

CECCO.

Risvegliarti bisogna e ti risveglio io d'un tratto.

GIOIOSA.

Che dici?

Poi che dobbiamo raggiungere Fioretta.

GIOIOSA.

(con sùbita ansia).

Hai detto di Fioretta

CECCO.

Sì.

GIOIOSA.

S'è accorta? È sveglia? Uscita? Dove...?

CECCO.

(ha sempre affermato del capo poi interrompendola).

Vieni.

(Entrato dal fondo, Anselmo ha veduto Gioiosa e viene innanzi di slancio per sorprenderla).

ANSELMO.

Ah, vi giungo Madonna!

(Monna Gioiosa, riconosciuto Anselmo più alla voce che per veduta, istintivamente si nasconde e facendosi schermo di Cecco).

GIOIOSA.

Oimè!

### ANSELMO.

Non vale

nascondervi: v'ho vista e conosciuta.

(Cecco ha guardato Anselmo e poi si è vôlto a Gioiosa la quale sussurra in fretta:)

GIOIOSA.

Il fidanzato di Fioretta.

CECCO.

(riguarda il sopraggiunto e ironico).

Ah... Anselmo?

ANSELMO.

E voi Cecco Angiolieri?

GIOIOSA.

(piano a Cecco implorando). Andiamo via.

ANSELMO.

Monna Gioiosa, un motto.

(si avanza).

CECCO.

Indietro.

ANSELMO.

Voi

mi volete impedire?

(a Gioiosa spingendola a destra) Entrate là.

(Monna Gioiosa esce a destra: ma nell'uscire si trova faccia a faccia con Ciampolino, che le fa una boccaccia. Spaurita come a l'apparizione di uno spettro, Gioiosa dà un grido e fugge. Ciampolino, Ugone e Puccio si sono intanto avanzati presso Cecco).

ANSELMO.

lo non vi temo...

(si muove contro Cecco).

CIAMPOLINO.

(interponendosi).

Di' ragazzo...

PUCCIO.

(comparendogli da tergo e con voce cavernosa).

Calma...

(Anselmo sopraffatto si ritrae: Cecco a parte con Ugone, rapidamente).

CECCO.

Portala via.

UGONE.

Dove?

CECCO.

Da monna Lapa,

dove ricoverata abbiam Fioretta; e bada che nessun ti segua e scopra la casa, chè già ci stanno alle reni; io mi rimango e qua ti aspetto: va.

> (Ugone è uscito a destra: Anselmo ha seguito cogli occhi il gioco e vorrebbe uscire, ma

> Ciampolino e Puccio gli contrastano il passo verso il fondo, mentre Cecco guarda la destra).

CECCO.

Ora vi ascolto, bell'Anselmo.

ANSELMO.

(risalendo verso il fondo).

Ah no...

CIAMPOLINO.

Non hai udito?

(gli si para di fronte).

PUCCIO.

(mettendosi al fianco).

E non rispondi?

ANSELMO.

Voglio

uscire.

CECCO.

Adesso no...

ANSELMO.

Dunque sarei

a mercè vostra?

CIAMPOLINO.

In trappola.

CECCO.

(correggendo con ironica gentilezza).

Che dici

Ciampolo...? In nostra buona compagnia e per parlarci agiatamente...

ANSELMO.

E sia.

(Ad un cenno di Cecco tanto Ciampolino che Puccio si allontanano e vanno a sedersi in fondo ad un tavolo, mettendosi a giocare ed a bere).

(con esagerata cortesia ed ironico sempre).

Dunque parlate. Che volete? Posso prestarvi in qualche modo alcun servigio?

ANSELMO.

Sì... e risparmiando il fiato in vane ciance sieno esse pure gentilesche... al suono e in apparenza.

CECCO.

Siete in vero poco

cortese.

ANSELMO.

(affermando reciso).

Voi sapete per chi venni.

CECCO.

Se non mi dite...

ANSELMO.

Venni...

CECCO.

(interrompendo pronto).

Ah sì, lo so...

ANSELMO.

Vedete?

CECCO.

(umile e ingenuo)

Sì, veniste per Madonna Gioiosa... È bella... Ed a voi piace? Piace anche a me.

ANSELMO.

Via, smettetela e non fatemi lo scimunito.

CECCO.

(modesto).

Io, scimunito?

ANSELMO.

Vengo

per Fioretta.

CECCO.

(semplicione).

Ah...! Fioretta! La nipote? È tenerella e poi pulzella ancora...

ANSELMO.

Dov'è: ditemi presto.

Strano siete:

volete ch'io vi dica... voi piuttosto perchè la ricercate qui da me? e non a casa sua?

ANSELMO.

Perchè di casa l'avete tolta; e non buffoneggiate. Seppi da Mino.

CECCO.

(buffoneggiando).

Ma siamo amicissimi noi due, e di casa... Non lo sapevate?

ANSELMO.

Dov'è Fioretta?

CECCO.

Ah, venite per Mino e mi chiedete a nome suo. Conosco lo stile e 'l modo: susurrare stando ne l'ombra e spinger altri innanzi. È timido il poverino!

ANSELMO.

No; vengo per me.

Ah sì? E chi siete voi per farmi tale richiesta e con tal voce? Siete forse un parente? Il fratello?

ANSELMO.

Il fidanzato.

CECCO.

O innamorato...?

ANSELMO.

Come più vi garba.

CECCO.

Ma come mai se per voi parla Amore vi siete vôlto a me?

ANSELMO.

Non vi capisco.

CECCO.

Eh, se Fioretta avesse amato voi non sarebbe venuta via con me...!

ANSELMO.

Perchè l'avete tolta a forza.

(ammirando come uno sciocco)

Dici &

il vero tu?

ANSELMO.

(iroso).

Giullare da taverna.

CECCO.

Vuoi dir spiritosissimo e giocondo? La laude accetto.

ANSELMO.

Frodator da forca...

CECCO.

Ragazzo, bada.

ANSELMO.

(via via più concitato)

E so perchè l'avete

rapita.

CECCO.

(attento).

Sì?

ANSELMO.

Perchè Fioretta è ricca

a fiorini.

CECCO.

(incuriosito).

Da vero?

ANSELMO.

E vi fa gola

la dota che vi porterebbe.

CECCO.

(con stupore).

Oh guarda...

ANSELMO.

Pappone vile, bettolante sozzo, ingordo merendone, scioperone...

CECCO.

Ti sei ritratto bene: tale e quale...!

ANSELMO.

E tu pensi di averli in pace?

CECCO.

E chi?

ANSELMO.

La fanciulla e i fiorini.

CECCO.

(con sottile ironia).

prima i fiorini...

ANSELMO.

(con aperta minaccia).

Ma ti sbagli: a fronte
ti saprò stare a contrastarti e avrò
animosi compagni come hai tu,
e a ricercare ti verrò.

CECCO.

(accettando la sfida, con forza)

Ti aspetto;

e bada, con ferocia. Lotteremo; tu pei fiorini ed io per non vedere un lumacone viscido sbavare sopra il candore fresco di Fioretta.

> (Anselmo dà una scrollata di spalle e si allontana verso il fondo: Puccio che giocava con Ciampolo si alza e lo impedisce)

PUCCIO.

Fermo.

CIAMPOLINO.

(a Cecco).

Dobbiamo lasciarlo?

CECCO.

Lasciatelo.

(Puccio lascia Anselmo e si rimette a sedere. Anselmo prosegue e passando presso un tavolo a sinistra vicino alla porta in fondo, ove poco prima si sono sedute due persone incappucciate è chiamato sottovoce da una di quelle, cioè Mino:)

MINO.

Anselmo.

ANSELMO.

Voi?

MINO.

Sta zitto e siedi qui.

(Anselmo siede e si mette a parlottare con Mino: intanto Ciampolo ha lasciato Puccio ed è sceso verso Cecco, che stava innazi seduto sopra un tavolo, fiso e muto dietro un suo pensiero:)

CIAMPOLINO.

Puccio m'ha detto; hai tolto una pulzella

di Zeppa e l'hai da spulzellare: bella vendetta...!

CECCO.

No.

CIAMPOLINO.

Perchè?

CECCO.

Perchè ella è giovine, onda tanto

soave, dilicata e bionda tanto da non poterla odiare mai.

CIAMPOLINO.

(compassionandolo con disprezzo)

Poeta...

(E si allontana da Cecco: ma volgendosi si trova di fronte a Mino, che si era alzato dal suo tavolo e se ne veniva innanzi: allora tocca Cecco sulla spalla dicendogli:)

CIAMPOLINO.

Guarda Min Zeppa.

CECCO.

(con un balzo si volge riacceso)

Tu? Per Dio, mi state

serrati ai fianchi tutti e mi stringete da presso: dunque ho fatta buona preda. CIAMPOLINO.

Te lo diceva Ciampolo pur ora.

MINO.

Vorrei, o Cecco, a te solo parlare.

CECCO.

Ciampolo, scostati.

CIAMPOLINO.

(ritorna verso Puccio). Vi lascio.

CECCO.

Dunque.

molto ti preme?

MINO.

(umile, paziente, sottomesso). Sai ch'è figlia mia!

CECCO.

Prima nepote ed ora figlia e tolta dal contado di un tratto e senza madre e nascosa tenuta... qual mistero...!

MINO.

Non c'è mistero: l'ebbi da una donna che m'è morta.

Ed amasti?

MINO.

(compunto come in confessione) Sì: che amai.

CECCO.

Hai dato un corno a monna Lisa? Bene...

MINO.

Oh Cecco...

CECCO.

Sei di nuovo schizzinoso?

MINO.

Non parlare così!...

CECCO.

Come pieghevole e tortuoso sei, o Mino, e floscio e sinuoso, pronto ad atteggiarti in molte e diversissime maniere... Io t'ebbi a fronte poco fa terribile, apertamente minaccioso e ostile; ed eccoti di nuovo raddolcito, sommesso, mansueto, umiliato.

Allora il fine che ti sferza e piega, deve martoriarti forte il cuore per trasmutarti in sì mirabil guisa e per coprire l'odio col sorriso.

MINO.

Ma io non t'odio Cecco, ed anzi...

CECCO.

Forse

che m'ami?

MINO.

(ipocritamente).

Ti conosco da fanciullo!...

CECCO.

O Min Zeppa, t'ammiro a dismisura.

MINO.

E per l'antica conoscenza nostra e l'amicizia che ho per la tua casa...

CECCO.

E per mio padre?

MINO.

(continuando senza rilevare l'i-ronia).

...e per il padre tuo

che mi diede fiducia piena, sempre...

E lo dice...

MINO.

...tu non devi accanirti contro una pura giovinetta...

CECCO.

(dopo, una pausa, freddo come quando prepara un suo tiro birbone).

Vuoi

riaver Fioretta?

MINO.

Sì.

CECCQ.

C'è modo

MINO.

Dimmi.

CECCO.

Mi porti vero affetto... mi dicesti...

MINO.

E lo ripeto.

Non me n'ero accorto, ma tu l'hai detto ed ora anch'io lo so. Ebbene ascolta. Tu sei ricco.

MINO.

(con un moto di paura, dubi-toso).

lo ricco?

CECCO.

Ed avaro.

MINO.

Che vuoi tu dire?

CECCO.

E pure

dài ricca dote alla tua figlia.

MINO.

E chi

ti ha detto?

CECCO.

Anselmo, il fidanzato.

MINO.

Lui?

Che brutto ceffo di marito: sposa Fioretta solo pei fiorini, mentre ell'è sì gentilina e bella!

MINO.

(ansioso, incerto sulle intenzioni di Cecco).

E dunque...?

CECCO.

Dare ti voglio modo di piacere... guarda il buono che sono... a monna Lisa ancora più.

MINO.

(stupito).

Che dici?

CECCO.

(mutevole, ambiguo, incomprensibile).

Anch'io son ricco.

E tu lo sai che mi derubi: ebbene per contraccambio ti vo' far parente a mia madre.

MINO.

Che dici, Cecco?

Ed anche

fare sì che tu possa continuare a derubarmi senza più rubare.

MINO.

Non dire celie sì perverse...

Dammi

Fioretta ch'io la sposo.

MINO.

(negando pronto e reciso).

No.

CECCO.

(con una sonora risata).

Non vuoi?

E dove poni l'amicizia grande per me e per tutta la casata nostra, se mi neghi tua figlia? E preferisci maritarla alla macchia? Forse temi che ti scopra padre? E che a sapere mia madre giunga?

(ad un moto di Mino).

Tu ci sei caduto.

Min Zeppa. E dimmi: tu non vuoi? Ebbene

se non me la vuoi dare io me la prendo... se pure già non l'ho presa.

MINO.

(violento senza più moderarsi)

Dunque

tu m'hai beffato? E sei perfido sempre?

CECCO.

E tu credevi col mutar del viso e sorridendo, di uccellare me?

MINO.

Bada: son risoluto a tutto.

CECCO.

Anch'io.

CECCO.

Pensa la pena a chi rapisce donna.

MINO.

Quale pena?

MINO.

La forca.

CECCO.

Me ne rido...

(La persona incapucciata ch'era venuta con Mino ed era rimasta in fondo con Anselmo, si è avanzata ansiosa, indi con un atto energico, svelandosi, interviene; è la madre di Ceccol.

LISA.

(con voce energica, autorevole, risoluta).

Cecco...

CECCO.

(stupefatto).

Voi madre, qui?

LISA.

(con severa naturalezza).

Venuta sono

per te.

CECCO.

Per me...

LISA.

Per rischiarar te cieco d'una malvagia cecità e mostrarti qual pericolo grande ti sovrasti.

CECCO.

Parlate troppo figurato, madre: spiegatevi.

LISA.

Se Mino Tolomei facesse contro te denunzia?

CECCO.

Quale

denunzia?

MINO.

Quella che ti dissi dianzi.

LISA.

Di ratto.

CECCO.

(a sua madre).

Ah voi sapete?

LISA.

(sfuggendo la domanda).

E la vuol fare

e giustamente la farà.

CECCO.

E lasciatelo fare a suo grado; chè non feci ratto alcuno ma seguito io fui da lei volenterosamente, per ciò reo non sono e invano voi temeste, o madre per me, la prima volta che pensaste a me come ad un figlio.

LISA.

Allora rendi

Fioretta a Mino.

CECCO.

(con uno scatto come di vittoria).

Ah dunque non per me veniste ma per Mino.

MINO.

(interviene prontamente).

lo l'ho pregata.

CECCO.

Di molto?

LISA.

Orsù: parliamci schietto, Cecco.

CECCO.

Alla buon'ora...! E a viso aperto: dite.

LISA.

Tu non ami Fioretta. Vero? Dammi risposta.

(freddo).

Non rispondo: ascolto.

LISA.

(con la ferma convinzione di chi desidera ciò che dice).

non l'ami e non l'hai tolta per amore di lei, ma sì per odio contro Mino e per trarne una qualche tua vendetta.

CECCO.

E se fosse?

LISA.

No... chè sarebbe troppo e infanda...

CECCO.

Come immaginare non seppi, pur da anni desiandola.

LISA.

Ma se ragione hai contro Mino d'odio perchè contro Fioretta ti rivolgi? Con quale offesa ella ti nocque mai? E quale d'anno avesti tu da lei, quale oltraggio, qual male ella soffrire ti fece mai...? Ella sì dolce e semplice, ella sì giovinetta ed inesperta ed al ferire tanto ignara quanto senza difesa alcuna alle ferite.

CECCO.

(scattando).

Dunque la conoscete?

LISA.

(negando prontamente).

No.

CECCO.

(indagatore con fredda logica).

L'avete

così perfettamente ritrattata...

LISA.

lo so ch'è tenerella e schietta.

CECCO.

(incredulo).

Questo

solo sapete?

LISA.

E qual vendetta trarre vorresti tu da una pura fanciulla?

(con lenta e meditata perfidia) Quella che mi sarà più dolce e sapida godendo della sua stessa purezza.

MINO.

(con impeto subitamente).

Se tu potrai.

CECCO.

S'io già non ho potuto.

LISA.

(con forza).

Così perfidamente guasto sei?

CECCO.

(violento).

Come mi avete reso voi facendo la casa ove cresciuto sono, guasta.

LISA.

(una lunga pausa, poi dominandosi e mutando, con umile preghiera).

No... Cecco... Non parlar così... non sei sì tristo da vituperar Fioretta giovine tanto e onesta, sol per trarne vendetta contro Mino... tu non sei così cattivo... io ti conosco, Cecco... hai cuore buono e generoso, tu...

Dunque vi preme a dismisura se anche giungete a darmi lode? Ed ansiosa voi siete tanto da lasciar di notte la casa nostra per accorrer qui alla ricerca di Fioretta? Dunque anche di voi io mi vendicherei?

LISA.

No... non incrudelire e non voltarti al passato per inasprirti e ascolta... ascolta me tua madre anche per una sol volta...

> (Cecco ha un moto di protesta: vorrebbe parlare: ma Lisa continuando:)

...sì comprendo... tu vuoi dire ch'io non potrei consigli dare e imporre a te, se pure mi sei figlio... ebbene odimi... a te mi umilio penitente e senza orgoglio faccio confessione de' mancamenti miei con te. Sì, fui immemore di te, come straniera pur nella casa nostra... e tu perdonami e non farmi più dire... chè m'angoscia troppo il ricordo ora... ma se non puoi ricacciare nel nulla la memoria con un perdono... se tu soffocare non puoi l'ardore della tua vendetta

e vuoi colpire... non offender lei l'innocente... la pura... l'incolpevole...

CECCO.

Fioretta?

LISA.

Lei... ma offendi me, colpisci me sola... me punisci... me...

CECCO.

(con voce fredda e tagliente come una lama).

E perchè?

LISA.

Sii buono, Cecco... fammene promessa... non essere crudele... non compire il male ch'hai pensato... abbi pietà...

CECCO.

Di chi?

LISA.

Pietà... pietà... anche per me.

CECCO.

Per voi?

LISA.

Per me, per me... Tu vuoi vedermi

impazzire... e ti sono madre... O Cecco, pel sangue che t'ho dato...

CECCO.

(sferzante).

Che bel dono...!

LISA.

Per quel sorriso mio, per quella sola dolcezza che ti avrò pur data un giorno, e pel ricordo, se tu l'hai, pel solo ricordo buono della fanciullezza, ti prego singhiozzando... spasimando... come tu vedi... disperata... come...

CECCO.

Una madre.

LISA.

Che dici?

CECCO.

Come foste

la vera mamma di Fioretta e come lo siete.

LISA.

No...

Negar non vale, o madre... perchè tutta materna m'appariste.

MINO.

Tu sei pazzo.

CECCO.

Ma un pazzo che ben vede come vedrebbe sino in fondo un cieco: (a Mino).

tu zio che non sei zio, ma padre d'una fanciulla ch'è tenuta nel mistero e senza madre... morta e pianta come la piangesti pur ora... ma rinata di un tratto nel pericolo... ed in quella (additando Lisa)

che ignorare dovrebbe... e invece sa.
O non vedrebbe chiaramente un cieco?

(mutando beffardo).

E dite, come mai faceste? Facile Non era... Ah vedo... quando l'Angioliero viaggiò l'ultima volta per negozi or sono diciott'anni e lungi stette oltre mare per più di un anno... a voi bastaron nove mesi... il conto torna...!

LISA.

No, Cecco, no...

Negate colle labbra ma confessaste già col cuore. O madre se non per me, per altri... ma v'ho vista materna anch'io che non vi vidi mai. E ne vo' lieto come di un mistero disvelato, chè tutto ora si schiara... Zeppa per mia sorella mi rubò fiorini e voi sorrisi... e l'Angioliero fu bene corcio... e ben gli sta... Ridiamo..! Volle mogliera giovinetta mentre già declinava per l'età barbogia e voi l'incoronaste... e ben gli sta... ridiamo...; a me negò danari sempre e voi tranquillamente lo spogliaste per dotarne la bastardella e bene gli sta... ridiamone ch'è buffa molto... ed io infine ho giunta la certezza d'essere vero figlio a l'Angioliero. sapendo come odiaste me e vedendo come amate Fioretta adulterina. e ne faccio allegranza e rido e voglio che v'allegrate anche con me: ridiamone...! Olà Marchino, porta greco; bere io voglio alla famiglia ch'è cresciuta d'una sorella... con due padri... grande ventura... E chi ne può far vanto? Io Cecco. Può sghignazzarne sol Cecco Angiolieri...!

(Cecco afferra una coppa colma e beve, poi dà una risata stridula e dolorosa: Mino e Lisa stanno incerti e paurosi, poi timidamente come per una preghiera:)

MINO.

Ed ora che tu sai...

LISA.

E che Fioretta...

CECCO.

Ora che so? Sì rido, ma ricordo... ricordo tutto: la mia fanciullezza senza carezze nella casa cupa fra padre avaro insofferente e vecchio e voi disamorata madre e giovine... e l'apparir di Zeppa col suo muso grifagno e l'occhio obliquo e la dolciata e menzognera voce... e quella vostra turpissima accordanza invereconda tessuta intorno a l'Angioliero e contro l'ardente giovinezza mia e la subdola diuturna trama per cacciare me dalla mia casa... e la vittoria vostra... Di nuovo tutto vedo e tutto soffro: le ringoiate solitarie lagrime. la miseria randagia, il male sordo della mia vita vana e bassa e sconcia.

e 'l dolore dell'anima imbestiata,
e lo svilire doppio del mio corpo
e della mente, e la tortura orrenda
di far ragion di risa il pianto, e dare
per nutrimento al cuore e scherno ed odio,
tendere al bene ed aggrapparmi al male,
di amare il canto e invece sogghignare,
di desiare il cielo e star nel brago.
E mutarmi dovrei ora alle vostre
preghiere e aver pietà di voi? Sentire
il dolor vostro, fatto sordo al mio?
E liberarvi or che vi tengo in pugno?
Ah no, per Dio: non mi sfuggite più:
e del vostro tormento vo' godere
come risi del mio... per non morirne.

LISA.

Perverso e tristo sei...

MINO.

Che vuoi tu fare?

CECCO.

Tenervi schiavi in mio dominio voglio e vi terrò.

MINO.

Ti chiedo di mia figlia.

LISA: CECC6

L'adoprerò per catenarvi.

MINO.

Dunque

non ridarai Fioretta a noi?

LISA CECCO

No, mai.

MINO.

Tu l'hai voluto...

(Mino trae un pugnale e fa atto di avventarsi contro Cecco: allora Ciampolo che vigilava alle spalle di Mino, gli passa rapidamente il braccio intorno al collo e dà voce a Puccio ed a Ugone, rientrati dal fondo, che di un balzo accorrono agguantando Mino per le braccia).

CIAMPOLINO.

A noi..

UGONE.

Ci siamo...

PUCCIO.

È fermo!

LISA.

No. Mino...

UGONE.

Giù il pugnale...

PUCCIO.

A terra... butta...

(Mino si dibatte vanamente: Ugone e Puccio gli stringono forte le braccia: C:ampolo lo serra vie più alla gola per fargli abbandonare larma).

MINO.

Vili...

CIAMPOLINO.

Getta il pugnale...

MINO.

Vili siete...

(Mino lascia cadere l'arma corta; Cecco ch'era stato spettatore impassibile si avanza e la raccoglie e poi volgendosi ai compagni).

CECCO.

Lasciatelo.

(Mino vien liberato: Cecco porgendogli il pugnale continua:) Su Mino: ora che siamo a faccia a faccia... ma senza sorpresa... se vuoi... riprendi... e dammi il colpo; guarda io ritto e fermo t'offro il petto... affonda.

> (Lisa si interpone e traendo Mino al fondo per allontanarlo e con voce strozzata, susurra:)

LISA.

No, Mino, vi scongiuro... andiamo via.

CECCO.

È buon consiglio poi che siamo a fronte e in luce: Zeppa preferisce l'ombra.

> (Mino ha seguito Lisa, ma prima di uscire, volgendosi dal fondo, minaccia ancora).

CECCO: MINO

Tu guardati chè giungerti saprò...

CECCO.

Bene: così mi guarderò le spalle.

(Cecco si siede: è divenuto triste e pensieroso: nel fondo riappaiono i maggiaioli stanchi, fiochi, rauchi).

MASETTO.

La maggiolata torna stanca e fioca...

## MARCHINO.

L'avevo detto...

(I maggiaioli avanzano e prendono posto lasciandosi quasi cadere sulle panche e sulle tavole).

MAGGIAIOLI.

Abbiamo sete... bere

vogliamo... vino...

MARCHINO.

E non cantate più?

MAGGIAIOLI.

Su... presto... spicciati la gola brucia... la lingua è grossa...

MASETTO.

Su Masetto, servili...

(Cecco è rimasto innanzi solo e taciturno, Ciampolo gli si avvicina e battendogli sulla spalla colla palma:)

## CIAMPOLINO.

E non sei lieto ch'hai la tua vendetta?

CECCO.

La mia melanconia è tanta e tale ch'io non discredo che s'egli il sapesse un che mi fosse nemico mortale che di me di pietade non piangesse...

CIAMPOLINO.

Allegro Cecco... guarda... è Maggio e abbiamo e vino e donne e dadi...

CECCO.

Alla mal'ora.

CIAMPOLINO.

Tu sei maninconoso? Aspetta..

(Salta su un tavolo e volgendosi a tutti come per una grida:)

Amici

e compagni in bere e gavazzare, cantori e sonatori maggiaioli, vagabondi notturni e paltonieri, vipistrelli beoni e canterini, tavernieri spugnosi, donnajoli gagliardi, udite la novella: il nostro poeta langue di manincenia ed agonizza per tristezza... Cecco degli Angiolieri muore lagrimando...

(Tutta la brigata nottambula si ridesta e si fa rumorosa: fischi, urla, esclamazioni di stupore commentano le parole di Ciampolo: ed ecco di scatto Cecco balzare gridando:)

Il vermo cane a chi parlò. Rispondo offrendo bere a tutti quanti...

TUTTI.

Viva

Cecco Angiolieri...

UNA VOCE DISTINTA.

E canta...

CECCO.

(salta su un altro tavolo di fronte a Ciampolo).

E canterò...

pel vino, per la donna e per il Maggio...
Chè quando angoscia il cuore ti tanaglia sì ch'essere non nato non preferisse od esser cosa che non si sentisse, fa che pel capo fumi la vinaglia.
E riderà del mal che lo travaglia se anche può dir che madre il maledisse gran tempo innanzi ch'ella il partorisse, chi in gola sentirà vin che gargaglia.
Così maninconia non prenderaggio mescendo vino e baci in gran follia, che giovinezza fugge tuttavia, e domani morire anche possiamo...

(grida, proteste, accordi di liuti toccati a l'improvviso e discor-



danti e un « no » urlato in coro. Cecco, dominando, riprende:)

Ma giovani stanotte e vivi siamo!

(Consensi rumorosi e un «si» urlato in coro. E Cecco sovrastando conclude)

Femmina, a me la bocca, e viva Maggio!

(Cecco afferra e bacia una donna, tracanna del vino: intorno più fragoroso si leva il clamore e un grido: « E viva Maggio! »).

## TUTTI.

(escono pel fondo cantando la maggiolata in coro e la canzone si perde iungi per le notturne vie di Siena).

## CALA LA TELA.







La scena del primo atto; quando si alza il sipario la scena è vuota; poi Meoccio con berretta e cappa, come colui che giunga di fuori, entra da destra e chiama:)

O Giglia... dove sei?

GIGLIA.

(appare dalla seconda porta di sinistra).

Qui sono.

MEOCCIO.

È fatto?

GIGLIA.

Sì.

MEOCCIO.

L'hai introdotto?

GIGLIA.

Al modo

che mi diceste.

E non lo vide alcuno?

GIGLIA.

Niuno.

MEOCCIO.

Brava... E giunse solo?

GIGLIA.

No.

accompagnato giunse.

MEOCCIO.

E con chi mai?

GIGLIA.

Non vidi bene, ch'erano coverti e incappucciati.

MEOCCIO.

Meglio.

GIGLIA.

Ma mi parve ch'ei giungesse con una donna.

COLL CILLY CICALIE

MEOCCIO.

Hai preso

abbaglio.

GIGLIA.

Forse.

MECCCIO.

E dove sono?

GIGLIA.

Là.

nella sua stanza.

MEOCCIO.

Prendi e va a riporre.

(Meoccio porge berretta e cappa a Giglia che prende ed esce a destra. Poi va a guardare per la seconda porta a sinistra, la chiude, indi viene a quella in primo piano e chiama sotto voce e subito esce Cecco).

MEOCCIO.

Cecco.

CECCO.

Sei tu Meoccio?

MEOCCIO.

Avesti il mio

messaggio?

E venni subito: che vuoi?

MEOCCIO.

Ho novelle da darti... ma tu che hai al braccio?

CECCO.

Nulla.

MEOCCIO.

Ti dà sangue.

CECCO.

Ancora?

MEOCCIO.

Che fu??

CECCO.

Una pugnalata che mi diede Anselmo per incarico di Zeppa.

MEOCCIO.

Osano tanto?

CECCO.

Tanto e più... ma dimmi: quali novelle?

Di messer tuo padre.

CECCO.

Racconta.

MEOCCIO

Seppe tutto.

CECCO.

Lui? Proprio

tutto?

MEOCCIO.

Che tu rapisti a Mino Zeppa una sua figlia...

CECCO.

E ch'ella m'è sorella?

MEOCCIO.

Questo non so... non volle dimostrarlo... ma bene sa che monna Lisa accorse in aiuto di Mino.

CECCO.

E che ne disse?

Nulla.

CECCO.

Non sospettò?

MEOCCIO.

Rise d'un suo taciturno e furbesco riso dopo molti giorni di torbida cupezza.

CECCO.

Perchè?

MEOCCIO.

Una maggior cura lo travaglia e rode, poi ch'è finalmente giunto ad accertar che Zeppa lo rubava.

CECCO.

Da vero?

MEOCCIO.

Discoprendone le prove.

CECCO.

E come?

A sospettare cominciò de l'ultimo negozio, il giorno stesso che tu giungesti...

CECCO.

Dal camino...

MEOCCIO.

E chiaro

parlasti, poi fece venire a sè mastro Nicola notaro e Guerrerio ed altri molti e fece rivedere e conteggiare tutte la faccende, oscurandosi in vista ognora più pel suo furore ch'ei chiudeva dentro. Indi quest'oggi mi mandò per Mino. Ora l'aspetta, ed io ti diedi avviso.

CECCO.

E Zeppa qui verrà?

MEOCCIO.

Verrà, fra poco.
O Cecco, fatti tua ragione, ch'eg'i
sen viene in poter nostro e l'hai in pugno,
e poi che visto hai sino in fondo, come
ti eri proposto, risanare devi

12

la casa del veleno che l'ha guasta, ossia di Zeppa.

CECCO.

Ben vorrei...

MEOCCIO.

Fa liberi

di lui noi tutti: è giunta l'ora ed hai propizio il loco.

CECCO.

Zitto, che non oda...

MEOCCIO.

Chi?

CECCO.

Lei, Fioretta, mia sorella.

MEOCCIO.

Quella

intrusa, bastarduccia adulterina?

CECCO.

Ch'è gentiluzza tanto e onesta e bella...

MEOCCIO.

E che dovresti odiare.

Ed amo invece

MEOCCIO.

Sei stolto.

CECCO.

Ed anche, tu Meoccio buono, giungerai ad amarla.

MEOCCIO.

No.

CECCO.

Quando anche

tu la vedrai...

MEOCCIO.

No, mai...

CECCO.

Ella è di là.

MEOCCIO.

Di là?

CECCO.

Nella mia stanza dove dianzi io l'ho ricoverata, poi che fummo scoverti nel rifugio nostro ed ebbi la pugnalata per salvarla: qui nessuno penserà cercarci.

MEOCCIO.

(tendendo l'orecchio a sinistra)

Tuo

padre... Ritorna di là.

CECCO.

No, rimango.

(Cecco si ritrae al fondo e si tiene nascosto presso il camino in modo che messer Angioliero, che entra dalla seconda porta di sinistra, avanzando subito verso Meoccio, non lo scorge).

ANGIOLIERO.

Ah... sei tornato?

MEOCCIO.

Sì, messere.

ANGIOLIERO.

Molto

tardasti. L'hai trovato?

MEOCCIO.

Sì.

ANGIOLIERO.

E verrà?

MEOCCIO.

Verrà.

ANGIOLIERO.

Stasera?

MEOCCIO.

Subito... così

mi disse.

ANGIOLIERO.

Bene: già mi stavo in ansia che non venisse... e dimmi: non ti fece dimarda alcuna?

MEOCCIO.

Chiesemi di Cecco.

se fosse in casa.

ANGIOLIERO.

Ah... Cecco... Ed hai risposto?

MEOCCIO.

Che non c'era.

ANGIOLIERO.

Lo teme.

MEOCCIO.

Molto.

ANGIOLIERO.

E me

non teme poi che vecchio sono e fiacco, ma la vecchiezza ha lampi, che talvolta giovinezza non ha.

MEOCCIO.

Volesse il cielo

che fosse come dite.

ANGIOLIERO.

Mi narrasti che Cecco l'ha beffato e che gli ha tolto una pulzella a spulzellare e gioca con la fanciulla come un gatto al topo...

MEOCCIO.

Ed anche più direi se voi voleste...

ANGIOLIERO.

Ciance da riso e favolate sciocche... dirmi dovevi invece e prima, come Min Zeppa mi rubasse... e invece tu non mi dicesti nulla mai... lasciasti ch'egli adunghiasse tutto l'oro mio ed ogni giorno mi predasse senza fatica. Dimmi: perchè tu tacesti?

MEOCCIO.

lo non sapevo.

ANGIOLIERO.

Vigilar dovevi poi che la mia vecchiezza mi fe' bolso.

MEOCCIO.

Creduto non m'avreste come mai non deste ascolto a Cecco.

ANGIOLIERO.

E così giunse a furtarmi di trentamila e più fiorini; ma dovrà pagare.

MEOCCIO.

È somma

ingente molto...!

ANGIOLIERO.

E pur la ridarà d'un tratto tutta o guai a lui, chè sono già troppo vecchio per dar tempo al rendere e da me stesso mi vorrò far saldo.

> (Dal fondo ove si era tenuto nascosto Cecco dice:)

CECCO.

Ma Zeppa ancor vi ciurmerà.

ANGIOLIERO.

(volgendosi),

Tu. Cecco?...

CECCO.

E quand'anche i fiorini vi rendesse e tutti...

ANGIOLIERO.

Trenta mila...

CECCO.

E più, coi frutti; credete forse che così vi renda

ANGIOLIERO.

Che vuoi dire?

CECCO.

Bene

mi comprendete.

tutto il mal tolto?

ANGIOLIERO.

No.

CECCO.

(aspramente).

Volete, o padre,

che vi dica parole di vergogna?

**MEOCCIO** 

Cecco...

CECCO.

Min Zeppa assai più che fiorini vi rubò.

ANGIOLIERO.

Taci.

CECCO.

E tacerò se poco vi garba ch'io chiarisca, ma dirò quanto egli tolse e più non può ridare a me.

ANGIOLIERO. .

Che intendi?

CECCO.

A me tutto rubò.

ricchezze grandi d'infinito pregio: famiglia, casa, pace, affetto, cuori ed in fra tutti primo il vostro, o padre... ch'io mai non ebbi, attorno al capo, l'arco del vostro braccio e voi l'appaggio saldo del mio vigore giovanile o padre...

(piano all'Angioliero).

MEOCCIO.

Udite come egli ha parlato...!

(L'Angioliero ha guardato lungamente Cecco con uno sguardo obliquo ed ambiguo alla voce di Meoccio si scote e risponde:)

ANGIOLIERO.

Zitto.

CECCO.

Voi mi guardate: ed ecco ancora e sempre il malo dubbio intorbidarvi il guardo.

ANGIOLIERO.

Tu dimmi dove miri.

CECCO.

A dimostrarvi che sono ben degli Angiolieri se ardo di vendicare la casata come voi non sapeste fare mai. Guardate. ho il braccio traforato; mi doveva passar la gola questo colpo. Zeppa vi vuol frodare anche di carne viva, perchè questa mia carne è vostra. A morte noi due lottiamo. Ebben volete accogliermi presso di voi ne l'attesa di Mino? E quando giungerà voi gli farete richiesta de' fiorini ed io del resto?

ANGIOLIERO.

No.

CECCO.

Non volete?

ANGIOLIERO.

Attender solo voglio.

CECCO.

Perchè?

ANGIOLIERO.

Se vuoi tu vigila qui presso.

CECCO.

Se voglio...

ANGIOLIERO.

E pronto ad una voce mia.

(dopo aver ascoltato).

Udite? Bussa.

MEOCCIO.

È giunto.

ANGIOLIERO.

Ora nasconditi che nessuno saper ti deve in casa...

(Cecco entra nella sua stanza).

ANGIOLIERO.

(a Meoccio).

E tu scendi ad aprire e quindi scortalo nelle mie stanze.

(Meoccio esce a destra. L'Angioliero si dirige verso la seconda porta di sinistra e sulla soglia si incontra con monna Lisa che entra: le dà ilpasso premuroso indi inchinandola, con una strana cortesia volutamente accentuata:)

Voi madonna Lisa?

Entrate... entrate... chè giungete a tempo. Vi voglio dare una novella: sale messer Min Zeppa... se volete dategli un saluto... ma viene qui per me...

> (E ridendo forte e sardonico, esce. Monna Lisa lo segue collo sguardo stupita. Da destra appa

re Mino seguito da Meoccio: monna Lisa si volge e vedendolo:)

LISA.

Ah... voi?

MINO.

Dov'è messere?

LISA.

Egli è di là.

MINO.

(senza muoversi).

Annunziami.

MEOCCIO.

Vi aspetta.

MINO.

E tu precedimi.

(Meoccio si avvia lento ed esce a sinistra: dopo la sua uscita il dialogo riprende concitato, nervoso:)

LISA.

Perchè veniste?

MINO.

Mi fece chiamare

egli stesso. Che vuole?

Non saprei;

ma state in guardia.

MINO.

Perchè?

LISA.

L'Angioliero

mi parve strano, sospettoso e ostile.

MINO.

V'è Cecco in casa?

LISA.

No.

MINO.

Ne siete certa?

LISA.

Certissima.

MINO.

Non temo allora... e poi ho sempre meco l'arme corta.

LISA.

Avete

novelle di Fioretta?

MINO.

Sì, chè abbiamo

discoverta la casa ov'è nascosta.

LISA.

Ah finalmente... E noi l'avremo? Quando?

MINO.

Non ne so nulla...

LISA.

Allora?

MINO.

Cecco è forte

ed animoso e scaltro...

LISA.

Dunque...

MINO.

E niuna

certezza abbiamo sin che Cecco vigila...

LISA.

Così...?

MINO.

Così noi siamo in poter suo.

LISA.

Ma che vuole?

MINO.

(cupamente).

Lo disse: catenarci: ma una catena sia pur salda, quando non si può sciorre, la si può spezzare. E già ne diedi a Cecco avvertimento.

LISA.

Avvertimento? Quale?

MINO.

(evitando di rispondere, s'avvia)

Sono atteso

e vado: poi ripasserò.

LISA.

Vi aspetto.

(Mino esce per la seconda porta di sinistra. Lisa rimane un poco sopra pensiero poi si avvia verso destra, quando dalla porta di sinistra riappare Cecco che chiude e poi si avanza: Lisa ne è atterrita).

Tu... Cecco?

CECCO.

Io...

LISA.

Tu... qui...?

CECCO.

Come vedete.

· LISA.

No, Cecco...

CECCO.

Tanto vi stupisce?

(Lisa, dopo la sorpresa, ha un moto di fuga verso sinistra, come per correre ad avvertire Mino; Cecco le taglia la via).

CECCO.

Dove

fuggite?

LISA.

Non fuggivo...

Rimanete

un poco...

LISA.

E tu dov'eri?

CECCO.

In casa mia. Vi par cosa stranissima che un figlio si trovi in casa di suo padre?

LISA.

E come

entrasti?

CECCO.

Ah questa volta per la porta.

LISA.

10 non ti vidi e non lo seppi.

CECCO.

E pure

io sono entrato e sono qua.

LISA.

Per che

venisti?

Io lo potrei tacere ed anche dissimulare; generosamente invece lo vo' dire: son venuto per abboccarmi con mio padre.

LISA.

Tu?

CECCO.

Forse che non vi garba?

LISA.

Proprio adesso?

CECCO.

L'ora non è propizia?

LISA.

Sì... sarebbe propizia l'ora... s'egli fosse in casa.

CECCO.

Ah messer Angioliero è fuori?

LISA.

Sì.

Oh guarda... e se per avventura fosse rincasato?

LISA.

L'avrei saputo e visto.

CECCO.

Di me non lo sapeste. Vo' vedere.

(Cecco si avvia: Lisa pronta lo trattiene colla voce).

LISA.

No, Cecco... attendi un poco... e dimmi...

CECCO.

Che?

LISA.

Di Fioretta.

CECCO.

Sta bene...

LISA.

E fino a quando

la vorrai trattenere?

Dunque molto

v'angoscia?

LISA.

E tu lo chiedi?

CECCO.

E perchè allora

tanto tardaste a dimandarne? Forse più v'angoscia ch'io vegga l'Angioliero? V'è mistero di là che tormentoso vi sia ch'io lo chiarisca? E qual sarà? Un tesoro nascoso? O la gran pietra filosofale? O non piuttosto un uomo col brutto grugno l'ercio di Min Zeppa?

LISA.

Ah sapevi...

CECCO.

Sviarmi credevate?

LISA.

Tu vuoi farmi morire di dolore.

CECCO.

Se si potesse morir di dolore

molti son vivi che sarebber morti io son l'un desso...

(Cecco si avvia di nuovo: Lisa con terrore:)

LISA.

Non andare, Cecco.

CECCO.

A due passi da lui colla certezza di smascherarvi innanzi al padre, voi volete ch'io rimanga?

LISA.

E che farai?

CECCO.

Gli rendo un dono: ho il braccio pugnalato... guardate... e questo era l'avvertimento di Zeppa... ma a buon rendere mi serve quest'altro, s'io l'adorno di un gingillo.

(Col braccio sano si arma di un pugnale e ferocemente lo brandisce: Lisa disperata:)

LISA.

No... no...

CECCO.

Battuta è l'ora di giustizia...

È un agguato...

CECCO.

È un giudicio.

LISA.

O Cecco, ascolta...

non per lui... non per lui... ma per Fioretta.

CECCO.

Per Fioretta?

LISA.

(dolcissimamente)

M'è figlia!

CECCO.

(come in eco)

Figlia! E tanto

l'amate! Ma per Cristo, disvelatemi il mio mistero: non son io pur vostro?

LISA.

L'ho concepita ne l'amore.

CECCO.

E me?

Tacete?

Non mi forzare...

CECCO.

Ne l'odio?

LISA.

Cecco...

CECCO.

(affemativo).

Ne l'odio. Ecco la verità, la mia amara beffarda verità: odio di madre! O natura, di quante maschere t'hanno gli uomini coverta!

LISA.

Non bestemmiare.

CECCO.

la mia bestemmia, ma la vostra è vita.

LISA.

Ah basta... tu dilaniarmi vuoi, fendermi il cuore per frugarvi dentro?

CECCO.

Ho tante volte aperto il mio per trarne

il veleno che lo marciva e riderne...

LISA.

Tu vuoi il mio martirio, vuoi stillarmi a goccia a goccia il mio dolore...?

CECCO.

Voglio

vedere addentro al mio destino.

LISA.

E. sia:

sia come un atto di redenzione.

Ti dirò tutto, tutto, anche l'osceno dirò per la salvezza di Fioretta, imagin rediviva della prima mia giovinezza. Come lei mi aprivo sorridente alla vita, ignara e lieta, quando gittata fui a l'Angioliero...

Al vecchio...! Ah come vivo m'è 'l ricordo! Ah quelle mani sue rapaci sopra la mia purezza...! Ah quelle notti...! Ed io così fui madre... ancora giovinetta, ma non ne l'odio... forse ne l'orrore... nel disgusto... in un sogno tenebroso... senza l'amore... ecco.

CECCO.

Così fu: senza l'amore anch'io, sin da l'infanzia.

Cecco...!

(pausa).

Ed ora dimmi di Fioretta... Male non le facesti?

CECCO.

Tanto mi credete guasto? Male a Fioretta? A quella bimba dagli occhi chiari di purezza, a quella bimba che stranamente, appena vidi, senza saperlo, mi sentii sorella? O madre, tanto mi credete guasto?

LISA.

Allora rendici Fioretta...

CECCO.

A chi?

LISA.

A me.

CECCO.

E a Mino...

LISA.

Ch'è suo padre.

Ah no!

Pietà per voi, ma non per l'altro.

LISA.

Allora..

CECCO.

Sparisca.

LISA.

Come?

CECCO.

Via... lontano... fuori

di Siena.

LISA.

E s'egli...

CECCO.

S'egli rifiutasse?

Saprei piegarlo.

LISA.

Tu ti vuoi lordare

del sangue suo?

Bel sangue...

LISA.

E tu potresti

privar del padre quella...

CECCO.

Ah basta! Voi volete trappolarmi con vischioso mellifluo tenerume? E per lo Zeppa? Ah no! Ritorno Cecco. Rido. Ho il braccio traforato per ordine di Zeppa. Non fu di sangue schizzinoso, Zeppa, di sangue mio... io lo sarei del suo? Ah non mi fate ricordare! Tutto dal chiuso cuore eromperebbe, tutto l'orrendo male che mi deste in cibo. Ah voi tremate... vi sentite naufraga... si chiude il cerchio della vostra vita e al collo stringe... voi sentite l'attimo che sta sospeso minacciante...? Qui da voi cresciuto, un figlio atroce... là due maschi, i vostri, a fronte... siete preda del laccio che tramaste... udite, batte nell'aria un'ala nera... ora si compie il Destino da voi male tessuto...

(A questo punto culminante e decisivo della scena giunta alla

massima concitazione, un urlo terribile viene di dentro: Lisa, dopo un attimo di silenzo tragico, getta un grido e si avventa a sinistra Cecco l'afferra e la tiene)

LISA.

Ah la sua voce...

CECCO.

Ferma...

LISA.

Lascia... lasciami.

(Cecco, pur trattenendo Lisa che si divincola, tende tutto se stesso verso sinistra: allora Meoccio irrompe).

MEOCCIO.

Accorrete...

CECCO.

Che fu?

MEOCCIO.

Ser Angioliero

ha freddato lo Zeppa.

LISA.

Ah...

(Lisa dà un grido e s'accascia: Cecco levando una mano esclama:)

CECCO.

Giusto è Dio...

MEOCCIO.

Ma fu ferito nella gola.

CECCO.

Hai detto?

(Cecco stava per accorrere quando sulla soglia appare ser Angioliero, premendosi con una mano la gola; cade nelle braccia di Cecco che l'ha soccorso, e tende l'altra mano, come per chiedere ascolto:)

## ANGIOLIERO.

O Cecco... figlio... a me spettava... ho fatte; ma muoio... tu sarai padrone... tutta la mia ricchezza a te... sappi tenerla...

(Ser Angioliero cade sbarrando del suo corpo la soglia).

CECCO.

Babbo ...

MEOCCIO.

Messere...

(Meoccio si è chinato presso il padrone. Lisa ha delle paurose esitazioni come volesse sormontare un ostacolo terribile, accennando un passo e subito fermandosi. Cecco la osserva freddamente, poi le mormora:)

Morto?

CECCO.

E voi vorreste

passare sopra lui per giungere l'altro? O madre, meglio entrare là.

> (Va ad aprire la prima porta di sinistra e additandola:)

> > Vi aspettano.

LISA.

Chi?

CECCO.

Lei... Fioretta... che sentii sorella...!

(Monna Lisa si dirige alla porta che Cecco le ha aperto, poi, passando innanzi al figlio, s'arresta giungendo le mani con un atto di grazie: poi entra. Cecco chiude e si avvia verso Meoccio, che si è inginocchiato presso l'Angioliero, mentre il velario si chiude).







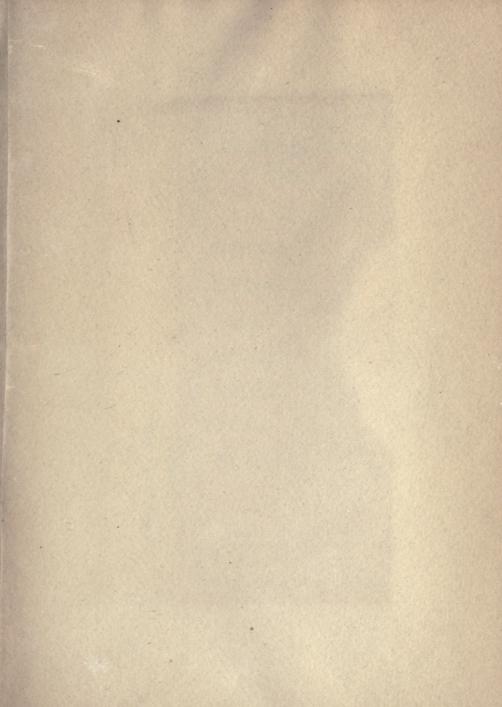

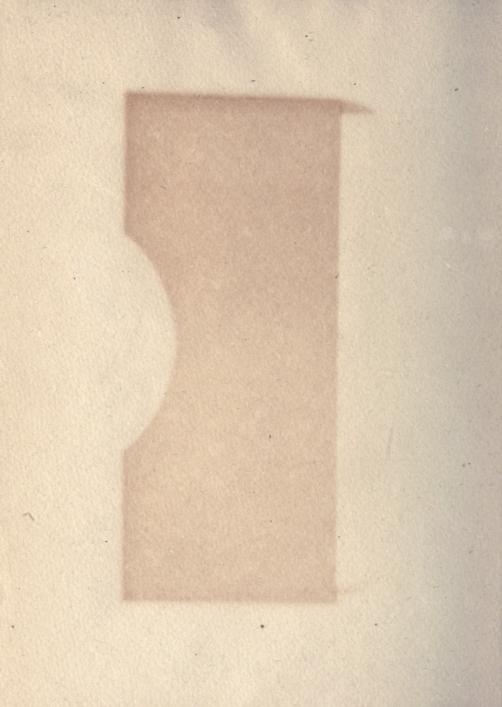

1483 LI B5234b University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Author Berrini, Nino

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

